





Ps. Prov- II 2015



# Charles .

### Brementi

DI

#### GEOGRAFIA MODERNA

PER USO

DEGL' ISTITUTI DI EDUCAZIONE, E DE' LICEI

E COLLEGI DEL REGNO

NON ESCLUSI I COLLEGI MILITARI DIPENDENTI DAL RAMO DI GUERRA

DELL' ABATE

#### ALESSANDRO FERRARI

PROPESSORE DI FILOSOFIA NEL REAL COLLEGIO MILITARE

DECIMAQUARTA EDIZIONE.





#### NAPOLI

PRESSO SAVERIO GIORDANO
Vico Sansevero a S. Domenico maggiore n.º 15 e 16.
1854.





#### PRESIDENZA

DELLA GIUNTA DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

#### Signore

S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari interni in data de' 19 p. p. luglio ha approvato che dal venturo mese di novembre in poi ne' Reali Licei, e Collegii si faccia uso del corso Geografico da lei pubblicato, e non più di quello del Signor D. Luigi Galanti.

Nel comunicarle tale ministeriale disposizione per l' uso di risulta, la prevengo che ho scritto a'Rettori de'Reali Licei, e Collegii, incaricandoli di curarne l'adempimento.

Il Consultore di Stato Presidente
Monsignor Rosini

Il Consultore di Stato Segretario Generale, e Membro della Giunta Lonetto Apruzzese

#### AVVISO.

Sotto la direzione dell'Autore si formava un Atlante inciso in rame, che tuttora si prosiegue, di 22, al più 24 carte, adattatò alla Geografia compilato dallo stesso.

Sono già uscite carte 21, cíoè il Mappamondo, d'Europa, l'Africa, l'Asia, l'America Nord, l'America Sud, l'Occanica, l'Islatia, il Regno di Napoli e Sicitia, la Turchia Europea colla Grecia, la Francia, l'Olanda col Belgio, la Svizzera, la Monarchia Inglese, l'Impero Austriaco, l'Impero Russo, la Spagna col Pertogallo, la Confederazione Germanica, la Monarchia Prussiana, i Stati Svedesi, e la Grecia.

Il deposito delle suddette carte è presso il tipografo Saverio Giordano porta piccola S. Domenico Maggiore num. 15, e presso i cartari a Toledo Licastro num. 311, e Settembre num. 290.

on the end of the state of the

La distribution of the second of the second

#### DELLA GEOGRAFIA IN GENERALE.



intende per Geografia la scienza, che da una esatta descrizione della superficie della Terra che abitiamo, in tutte le sue parti differenti. Essa forma parte della Cosmografia, che dà la descrizione di tutto l' Universo.

Formano poi parte della Geografia la Corografia, che dà la descrizione di uno Stato, di una Provincia; la Topografia, che dà la descrizione di una Città , di un Territorio ; e la Idrografia , che dà la descrizione delle acque.

La Geografia si divide in Antica , e Moderna. La Moderna offre la descrizione della superficie della Terra, come è al presente.

L' Antica descrive la Terra, come lo era a tempi dei Greci, e dei Romani, e nei mezzi tempi.

La Geografia abbraccia quattro parti, cioè 1.º la Matematica, 2.º la Fisica o Naturale, 3.º la

Politica, 4.º la Morale.

La Matematica tratta delle parti della Terra in corrispondenza a quelle immaginate dagli Astronomi nel Cielo, e perciò è anche detta Astronomica.

La Fisica considera le parti della Terra secondo la loro naturale divisione, ed i varii prodotti di essa,

La Politica tratta delle parti della Terra secondo i varii dominii, e Governi.

La Morale considera le Religioni, che si osservano nei varii stati ed i varii costumi-

#### Della figura della Terra, e della spiegazione del Globo.

La terra, che noi abitiamo, è presso a poco rotonda, essendo un poco schiacciata verso due punti, che diconsi Poli.

Essa è detta Globo, ed anche Globo-terraqueo, perchè la sua superficie comprende terra ed acqua.

Nel descrivere la superficie della terra i Geografi si servono o del Globo-Artificiale, oppure delle Carte dette Geografiche.

Il Globo-artificiale è una palla di cartone o di metallo, sulla superficie della quale si osservano descritte tutte le differenti parti della terra.

Passa pel centro di questa palla un filo di ferro,

ch'è detto asse della terra.

Le due estremità di questo asse sono dette Poli da un vocabolo greco, che significa girare; perchè, girando la terra intorno a se stessa, si è immaginato, che giri intorno ad un asse, che passa pel suo centro.

Questa palla è dentro un cerchio mobile, che passa colla sua circonferenza pe' due poli, ed è

detto Meridiano.

Il Meridiano colla palla sono situati dentro 'un altro cerchio, il quale poggia sopra quattro colon-

ne , ed è detto Orizzonte.

I Poli sono detti uno Artico, cioè quello che corrisponde ad un gruppo di stelle in cielo detto Costellazione dell' Orsa, la quale in greco dicesi Arctos; e l'altro Antartico, cioè opposto all'Artico.

Il Meridiano, così detto da un vocabolo latino, perchè serve a dinotare il mezzo giorno, è un cerchio mobile, ed in esso sono segnate le zone, i cli-

mi, ed i gradi di latitudine.

L' Orizzonte, che dovrebbe essere ancor mobile, è così detto dal greco che significa cerchio terminatore, perchè serve a dinotare i limiti del nascere, e tramontare apparente del sole, cioè il giorno, e la notte. Su di esso sono segnati i Punti Cardi-

nali, ed i Collaterali.

Oltre al detto Orizzonte, che si osserva nel Globo, e che dicesi Ideale, oscuro, ed inferiore, s' intende anche per Orizzonte quello spazio circolare, che è termine della nostra vista, ed è detto Orizzonte reale, illuminato, e superiore. Questo è sempre parallelo al primo; ed i poli dell'uno, e dell' altro sono il Zenit, che corrisponde sulla testa dello spettatore, ed il Nadir, che prolungasi sotto de' piedi perpendicolarmente. Ciascuno ha il suo Zenit, ed il suo Nadir, i quali si cangiano, come cangiasi l'Orizzonte.

Gli abitanti della terra, sotto i piedi de' quali corrisponde il nostro Nadir, sono detti Antipodi.

I Punti Cardinali sono quattro, i quali corrispondono a quelli ideati dagli Astronomi in cielo. Essisono 1. Oriente, Levante, o Est, che diaota il nascere apparente del sole; 2. Occidente, Ponente, o Ovest, che dinota il tramontare del sole; 3. Settentrione, Tramontana, o Nord e Nort, che dinota il luogo, ove corrisponde il Polo Artico; 4. Mezzodì, o Sud, che corrisponde al Polo Antartico.

I Punti Collaterali sono anche quattro, e son così detti, perchè posti tra i punti cardinali in eguale distanza. Essi sono: Nord-Est, Nord-Ovest,

Sud-Est . Sud-Ovest.

Dai punti Cardinali, e Collaterali spirano gli otto venti principali, esioè i. Levante dall'est; 2. Greco dal nord-est; 3. Tramontana o Borea dal nord; 4. Maestro dal nord-ovest; 5. Ponente o Zefiro dall'ovest; 6. Garbino o Libeccio dal sud-ovest; 7. Ostro dal sud; 8. Seirocco dal sud-est.

Nel Globo Artificiale si osserva un altro cerchio, detto Orario, che è a guisa di un quadrante di brologio. Esso è situato all'estremità del Polo Ar-

tico, e nel mezzo evvi un ago segnatore, e serve a disegnare l'òra di un-dato luogo della terra relativa all'ora determinata del nostro paese, o di altro luogo.

The Delle lines, the si-osseround tirate sul, of the same the Globo-Artificiale. If the control is the same the same tree same to be such as the same tree same trees the s

Le linee; che si osservano sul Globo-Artificiale; alcune sono tirate dal nord al sud; ed altre dall'est all'ovest.

Le linec; che son tirate dal nordit als sud isono dette Meridiani, perchè quando il sole i è igiunto sopra di una di esse, è mezzogiorno per tutti que popoli, che sotto di esse giacciono. Esse servono a disegnare i gradi di longitudine del manda di longitudine.

Le linee tirate dall'est all'ovest sono dette Cerchi Paralleli, cioè equidistanti. Essi servono al se-

gnare i gradi di latitudine e mola florip s orob

Oltre si cerchi paralleli sono da notarsi sei altri cerchi, cioè l' Equatore, l'Ecolitica, i due Tropici, ed i due Cerchi polari. I due primi diconsi Cerchi maggiori, perche dividono la tetra in due parti eguali, gli altri quattro diconsi minori, perche la dividono in parti disuguali.

Tutti i cerchi sieno grandi, sieno piccoli, si dividono in 36o parti eguali, che diconsi gradi; ognitguado si divide in 6o' minuti primi, che si segnane con una virgoletta sulla cifra, ed ogni minuto primo in 6o" secondi, segnati con due virgolette; come si vede.

Ogni grado dell'equatore corrisponde a 60 miglia geografiche italiane; a 20 deghe grandi, o marine di Francia, a 26 leghe comuni; ed à 30 leghè piccole. Ogni miglio comprende 1000 passi 100 mas

L' Equatore èl un cerchio massimo, il quale di vide la terra in due parti eguali, una verso il nord, cd è detta Emisfero Settentrionale, e d'altra verso il sud, ed è detta Emisfero Meridionale, el

O Questo cerchio è detto Equatore, perchè quando il Sole cammina sopra di esso, il giorno è eguale alla notte, lo che accade in antunno, e primavera; questi tempi sono detti Equinozii,

I Tropici sono due cerchi minori, uno nell'emisfero settentrionale, e l'altro nel meridionale, equi-

distanti dall'equatore per gradi 23 e 28'.

Si dicono Tropici da un greco vocabolo, che significa ritornare; perchè il sole, quando giunge a scorrere su di essi non passa più oltre, ma ritorna in dietro. Or perchè nel ritornare il sole deve percorrere le stesse linee sembra che stia fermo per quelche giorno ; perciò sono stati detti Solstizii questi due tempi, quasi Solis statio, i quali accadono in està , ed in inverno.

1 Tropico, che è nell'emisfero settentrionale è detto Tropico di Cancro, e quello nel meridionale Tropico di Capricorno ; perchè corrispondono a due costellazioni con tali nomi chiamate dagli Astronomi.

L' Eclittica è una linea, che taglia l'Equatore ad angoli obbliqui nei punti degli equinozii, e tocca i duc tropici nei punti dei solstizii. Essa è divisa in 360 gradi, e disegna l'apparente moto annuo del sole, il quale in ogni giorno ne percorre uno in circa.

Gli antichi Astronomi idearono questa linea in mezzo ad una fascia detta Zodiaco, e divisero sì Tuna , che l'altra in ba parti eguali di 30 gradi ognuna. Queste partir furono dette segni, ai qualifureno dati i nomi di alcune costellazioni , che a. tempo d'Ipparco eran vicine all'apparente moto an .. huo del sole.

Di questi segni 6 sono nell'emisfero settentrioade, cioè Ariete, Toro, Gemelli, Cuncro, Leone, e Vergine; e 6 nel meridionale cioè Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aqua-, ribe, en Pesci. , when the man of them rel the

. I Cerchi polari sono due cerchi minori distanti

egualmente dai rispettivi Poli per gradi 23 e 28', e sono chiamati uno cerchio Polare Artico, e l'altro Polare Antartico.

#### Delle Zone, e dei Climi.

Il vocabolo Zona è greco, e significa fdscia. Esso dinota una grande porzione della terra posta tra due cerchi paralleli.

Tutta la superficie della terra è divisa la cinque Zone, una Torrida, due Temperate, è due

Glaciali.

La Zona Torrida giace sotto dell'equatore, e si estende da un tropico all'altro, ed è con detta per l'eccessivo caldo, che ivi si soffre.

Le temperate son comprese tra i tropici, ed i cerchi polari; e son così dette, perchè il caldo è

moderato.

Le Glaciali son comprese tra i cerchi polari, ed i Poli rispettivi; e sono così dette pel freddo, che in esse si sente.

I Climi sono piccole fasce della superficie della terra comprese tra due cerchi paralleli all'aquatore. Se ne numerano 30 nell'emisfero settentrionale,

e 30 nel meridionale, cioè 24 dall'equatore a cerchio polare, e 6 dal polare al polo respettivo.

Servono i Climi a dinotare il giorno più lungo diciascun paese, cioè quello del solstizio di està, conquesta differenza, che i primi 24 accrescono il giorno di mezz' ora in mezz' ora, e son detti Climi de mesc, e son detti Climi dei mesi. Di modo che estsendo il giorno sempre di ore 12 per queli popoli clusono sotto dell' equatore, per quelli che sono adeprimo clima il giorno più lungo è di 12 e mezza-, e per quelli, che sono nel 24 clima, sarà di 102; 24; per quelli che sono nel primo clima dei mesi sarà di un mese, e finalmente per quelli, che sono nel 6 clima dei mesi cioè sotto dei poli, sarà di sei mesi.

Problema. Dato il clima di un paese ritrovare

il suo giorno più lungo.

Soluzione. Se il clima è di mesi, il clima stesso indicherà il più lungo giorno. Se poi è clima di mezz' ora, si dividerà per due, e si avranno le ore, si aggiungeranno queste alle ore 12 del giorno sotto dell'equatore, e si avrà il giorno più lungo del dato paese: p. e. Napoli è nel 6 clima; diviso 6 per 2 ho 3; unisco questo quoziente alle ore 12, ed ho ore 15, il giorno dunque più lungo di Napoli è di ore 15.

Se poi ho il giorno più lungo di un paese, e voglio saperne il clima, toglierò dalle ore del giorno le ore 12, e moltiplicherò il residuo per 2; il

prodotto mi darà il clima ricercato.

Le Zone, ed i climi si veggono segnati sul Meridiano del Globo-Artificiale nell'emissero settentrionale, e nel meridionale.

#### Delle Carte Geografiche.

Per Carta Geografica s'intende quella carta, in cui vien descritta la superficie della terra colle sue parti. Le Carte Geografiche sono di varie specie, cioè

Mappamondo, in cui è descritta tutta la super-

ficie della terra in due planisferi.

Carta Generale, in cui è descritta una delle principali parti della terra, come l' Europa.

Carta Corografica, in cui è descritto uno Stato, una Provincia, come il Regno di Napoli.

Carta Topografica, in cui è descritta una città, un territorio, come la Carta della Città di Napoli.

Carta Idrografica, in cui vien descritto un mare, un la colle coste co., come la Carta del Mediterraneo.

Nelle Carte geografiche i punti cardinali sono segnati in mezzo agli orli di esse, in modo che il Nord è nella parte superiore, 'l' Est alla destra, il Sud alla parte inferiore, e l' Ogest alla sinistra. I

Non trovandosi segnati detti punti in alcune carte, la punta di un giglio, che si osserverà in esse, indicherà il Nord, il quale ritrovato si rileveranno facilmente gli altri punti.

Sulle carte si esservano le medesime linee che abbiamo esservate sul Globo Artificiale.

Quelle linee, che son tirate dal nord al sud segnano i gradi di longitudine, e quelle tirate dall'est all'ovest segnano i gradi di latitudine.

Queste linee però non si osservano tirate; sulle carte sempre nello stesso modo; in alcune sono curve, ed in altre rette; e quindi le prime: carte sono dette curvilinee, e le seconde rettilinee. Tutte le carte particolari sono rettilinees con del milione.

#### Dei gradi di Longitudine, e Latitudine.

Per Longitudine s' intende la distanza di un luogo della terra da una linea tirata dal nord al sud fissata dai geografi, la quale dicesi Primo meridiano.

Gli antichi diedero il nome di longitudine a questa distanza, poichè da essi la terra era più conosciuta dall'est all'ovest, che dal nord al sud.

Non tutti i geografi fanno uso dello stesso primo Meridiano. Molti si servono di quello, che passa per l'isola del Ferro, che è una delle Canazie sulla costa Occidentale dell' Africa; altri di quello che passa per Parigi, capitale della Francia, il quale è circa 20 gradi più est, ec.

Vi sono però de geografi i quali dividono la longitudine in Orientale ed Occidentale di 180 gradi l'una, principiando a numerare dallo stesso punto d'intersezione da uno sino a 180 verso l'ovest e verso l'est.

Nelle carte geografiche i gradi di longitudine sono segnati nella parte nord e nella parte sud delle medesime.

I gradi di longitudine non sono tutti eguali. Sull' equatore sono di 60 miglia l' uno, ma incominciano a diminuire andando verso i poli.

La diminuzione diviene sensibile dal grado 20 di latitudine in poi, come nella seguente tavola

del 20 al 30 di lat. sono di miglia 55

Per Latitudine s' intende la distanza di un luogo della terra all' equatore.

Nel Globo-Artificiale i gradi di latitudine sono segnati sul primo merdiano, e si principiano a unmerare dal punto in cui questo cerchio è segato dall'equatore, da uno sino a 90 andando verso il polo artico, e da uno sino a 90 verso il polo artartico. Quindi le latitudini sono due Settentrionale e Meridionale.

Nelle carte i gradi di latitudine sono segnati nelle parti est, ed ovest.

I gradi di latitudine sono tutti eguali di 60 mi-

Problema 1.º Dato un luogo ritrovare la sua longitudine e latitudine.

Soluzione: Nel Globo Artificiale ritrovato il luogo, su di esso si adatti il cerchio mobile, detto meridiano; s'innalzi dal dato luogo una perpendicolare; essa indicherà i gradi di latitudine sul detto meridiano segnati; il meridiano poi v'indicherà

la longitudine sull' equatore.

Per ritrovarla poi sulle carte è necessario che dal dato luogo si faccian partire due linee parallele ale più vicine, se sono rettillinee, una verso l'est o ovest, e l'altra verso il nord, o sud; se non curvilinee, quella verso il nord o sud deve andarc restringendosi. Dette linee segneranno la latitudine, e la longitudine ricercata.

Probl. 2.º Data la longitudine, e la latitudine

di un luogo ritrovarlo.

Soluzione. Nel Globo artificiale si trovi la longitudine data sull'equatore, e vi si adatti il meridiano, indi si trovi la data latitudine sul meridiano, e da essa si abbassi sul globo una perpendicolare, questa vi segnerà il dato luogo, o dove essar deve.

Nelle carte trovate le date longitudini, e latitudini, si faccian da esse partire due linee, parallele alle più vicine, se le carte son rettilinee, ov'esse si uniranno, ivi sarà, o dovrà essere il dato luogo. Probl. 3.º Dati due luoghi conoscerne la distanza.

Soluzione. Si prenda il compasso, e si adattino le due punte su de' dati luoghi, indi si trasportino sulla scala di miglia, o di leghe, e si avrà la distanza desiderata.

Probl. 4.º Data un' ora in un dato luogo ritro-

var l'ora di un altro.

Soluzione. Si trovi sul Globo il primo luogo, e vi si adatti il meridiano; si trovi in esso la latitudine, e si dia al Polo l'elevazione sull'Orizzonte giusta la latitudine ritrovata; nel cerchio orario si situi l'ago segnatore sull'ora data, e si faccia girare il globo verso l'ovest, finchè il secondo luogo giunga sotto il meridiano, si osselvi il cerchio orario, e si troverà segnata l'ora del secondo luogo.

## Spiegazione de'termini dati alle parti del Globo considerato fisicamente.

Il nostro Globo considerato fisicamente ci presenta terrà ed acqua; alle differenti parti dell'una e dell'altra i geografi han dati diversi nomi. Eccoli

#### Nomi dati alle parti della terra.

Continente è una vasta estensione di terra, che comprende varie regioni non separate intieramente dal mare.

Isola è una porzione di terra più piccola del

Continente tutta circondata dalle acque.

Penisola è una porzione di terra circondata dalle acque, fuorche da una parte, colla quale è unita al Continente.

Istmo è quella lingua di terra, che unisce la

Penisola al Continente.

Promontorio è una eminenza di terra, che s'inoltra nel mare. L'estremità del Promontorio dicesi Capo e punta.

Costa, o Spiaggia è l'estremità della terra, che

viene bagnata dalle acque del mare.

Pianura è uno spazio di terra non interrotto da

Monte è una elevazione di terra, che considerabilmente s' innalza sulla superficie del Globo.

Catena di Monti è l'unione di varii monti, che

si succedono in fila.

Valle è quello spazio di terra, che osservasi tra

due, o più monti.

Gola o passo è quella specie di stretto, per lo quale tra i monti si entra nella valle, o nella pianura.

Vulcano è un monte, che butta fuoco dalla sua cima. Questi monti per lo più sogliono essere isolati. 16

Deserto è uno spazio esteso di tetra senza vegetabili , senz' acqua , e senz' abitanti.

Steppe, e Lande diconsi le pianure sterili e

· Oasis dicesi un luogo atto alla vegetazione in mezzo al deserto, o alla steppa.

#### Nomi differenti dati alle parti delle acque.

Oceano è una vasta estensione di acqua salsa . che circonda esternamente le parti della terra.

Mare è quella parte dell' Oceano che s'interna nelle terre. Tuest, at a month

Golfo è una parte del mare, o dell'Occano, più ristretta del mare, la quale s' interna nella terra. · Baja è un piccolo golfo più stretto nell'entrata; che nel di dentro. 

Porto è una parte del mare, ove le navi sono al sicuro de' venti.

Rada è quel sito, ove le navi sono al sicuro di alcuni venti soltanto.

Stretto . Canale , Passo è una lingua di mare che divide due terre, ed unisce due mari,

Banco è un ammasso di scogli , o di arena, che si eleva sulla superficie del mare. . 5 7 ....... Arcipelago è un mare pieno d' isole.

Lago è un' estensione di acqua, per lo più dolce , più o meno grande , circondata dalla terra. Fiume è una grande corrente di acqua dolce, che sorge dai monti, e si scarica nel mare, o in un lago, o si unisce ad altro fiume. Il luogo, ove il fiume si scarica nel mare, dicesi foce, o imboccatura. Il luogo ove si scarica in altro fiume; dicesi confluente, concorso. Il fiume che si scarica in uno più grande, dicesi influente dell' altro.

Destra, o sinistra di un fiume dicesi la ripa di esso fiume, che corrisponde alla destra o sinistra dello spettatore, che stando colle spalle alla sorgente guarda- la foce.

Alto, e Basso luogo dicesi quello, che è più vicino alla sorgente, o alla foce di un fiume.

Spiegazione dei nomi dati alle parti del Globo considerato politicamente.

Le parti della terra considerate politicamente hanno diversi nomi.

Stato è un'estensione di paesi soggetti ad un Governo, cioè ad una Suprema Potestà, che li regola.

Il Governo si dirà Monarchico paterno, se la suprema potestà risiede in un solo Capo, il quale regola con leggi fisse e stabilite. Sarà Dispotico, se il Capo regola senza leggi stabilite.

Il Governo si dirà Repubblicano, se la suprema potestà risiede in più Capi. Se questi Capi saranno i soli Nobili, si dirà Aristocratico; se è tutto il popolo, che governa per mezzo dei Deputati, si dirà Democratico.

Governo misto è quello, in cui due o tre dei suddetti governi saranno uniti. Tale è l'Aristomo-

narchico-democratico ec.

Confederazione, Governo federativo è l'unione di più Stati indipendenti l'uno dall'altro, ma uniti insieme sotto di un' Autorità scelta da loro per mantenere la loro tranquillità, e sicurezza interna ed esterna.

Limiti, o confini di uno Stato sono le sue parti

estreme, colle quali si unisce ad un altro-

Lo Stato Monarchico secondo la maggiore o minore estensione de' paesi ha varii titoli d' Impero, di Regno, di Granducato, Ducato, Principato ec-

Monarchico ereditario è quello in cui il supremo potere passa dal Padre al Primogenito, e spesso anche alle femmine.

Ferr. Geog.

Monarchico elettivo è quello, in cui, morto il Monarca, è in potere della nazione eleggersi il nuovo Sovrano.

Monarchico-patrimoniale è quello, in cui il Mo-

narca ha il potere di eleggersi il successore.

Estensione di uno Stato è tutto quello spazio, che uno Stato occupa sulla superficie del Globo.

Divisione di uno Stato esprime in quante parti lo Stato è politicamente diviso. Queste parti sogliono aver varii nomi, di Provincie, Governi, Contee, Intendenze, Dipartimenti ec.

Città, Borgo, Villaggio, e presso gl'Italiani Terra, sono le maggiori, o minori unioni di abi-

tazioni d'individui di una nazione.

Città Capitale è quella, ove ha la sua ordinaria residenza il Governo di uno Stato, o riseggono le generali amministrazioni di una principale parte dello stato.

Piazza, piazza forte è una città fortificata; ed

un gran castello dicesi Cittadella.

#### Divisione morale del Globo.

La divisione morale del Globo abbraccia le varie Religioni, ossia varii culti, che i varii popoli professano. Queste religioni si possono ridurre a quattro cioè

1.º Religione Cristiana, la quale riconosce per capo invisibile, e per autore Gesù Cristo, Dio fatto uomo. La vera Religione Cristiana è la Cattolica Romana, nella quale sola in unione perfetta col suo Capo visibile, ch'è il sommo Pontefice, si trova la vera salute. Si appartono da essa la Scimatica, la Protestante, cioè il Calvinismo, ed il Luteranismo, ed altre erronee ed ereticali sette.

2.º Giudaismo, cioè quella Religione, che si professa dagli Ebrei, i quali vivono dispersi in varie parti del Globo, e non hanno sede, nè altare, nè tempio, giusta le divine predizioni.

3.º Islamismo, o Maumettanismo, che riconosce per capo il falso profeta Maometto.

4.º Paganismo, o Religione idolatra, 1

quale il culto vien prestato a false divinità.

Religion dominante dicesi quella, ch' è sostenuta dal Governo, ed è professata dal maggior numero degl' individui di uno Stato.

#### Delle misure itinerarie.

Non in tutti i differenti stati del Globo si fa uso della stessa specie di misura per dinotare le distanze.

Le principali adoperate in Europa sono le miglia, e le leghe. Noi le abbiamo rapportate ad un di presso alle nostre miglia geografiche italiane.

|                              | migua aumanc     |
|------------------------------|------------------|
| Il miglio di Germania equi   | vale a 4         |
| di Ungheria                  | 6                |
| di Polonia                   | 3                |
|                              | 3 e mezzo        |
| d'Inghilterra                | I e quarto       |
| La lega grande di Francia.   |                  |
| La comune a                  |                  |
| La piccola a                 |                  |
| La Lega di Danimarca, dell   | la Sviz-         |
| zera e di Svezia a           | 5                |
| Quella di Spagna circa       | 3 e mezzo        |
| l miglio di Turchia equivale | . come si preten |
| ad un miglio d'Italia.       | ,                |

Divisioni del Globo in Continenti, ed Oceani.

de,

Comunemente si distinguono due continenti, uno antico, e l'altro moderno.

L' antico così detto, perchè conosciuto, sebbene

non intieramente, da'Romani, comprende l'Europa posta nell'emisfero settentrionale, l'Asia, all'est dell'Europa, e l'Africa al s-o. dell'Asia, a cui è unita per l'istmo di Suez.

Il nuovo, così detto, perchè scoverto nel 1492 da Cristoforo Colombo di nazione Genovese, comprende l'America Settentrionale, e la meridionale, o Columbia, unite per l'istmo di Panama.

À questi continenti bisogna aggiungere un terzo, cioè la Nuova Olanda, o Notasia, e tutte le Isole, che sono nel mar pacifico, le quali terre saran da noi chiamate Oceaniche.

Cinque Oceani vengono ordinariamente distinti,

cioè

L' Atlantico, che si estende da un cerchio polare all'altro, e bagna l' Europa e l' Africa all'est, e le Americhe all'ovest.

Il Pacifico, o grande Oceano, che tiene le A-

meriche all' est , e l' Asia all' ovest.

L' Indiano, che bagna le coste sud dell' Asia e l'est dell' Africa.

Il Glaciale Artico tra il cerchio polare artico,

e il polo rispettivo.

Il Glaciale Antartico tra il cerchio polare antartico, e il polo rispettivo.

#### DELL' EUROPA.

SITUAZIONE. L'Europa giace nell'emissero settentrionale, e si estende dal gr. 36 al 72 in circa di lat. n., non compresa la nuova Zembla, e dal gr. 8 al 79 di long. dal meridiano dell' Isola del Ferro, e secondo quello di Parigi giace tra il gr. 12 circa long. O., ed il gr. 59 long. E., per cui è quasi tutta sotto la zona temperata, eccetto una piccola porzione, che è sotto la zona fredda.

Cosr. L' Europa è bagnata al nord dal glaciale artico; all' ovest dall' Aflantico; al sud è divisa dall' Africa per lo stretto di Gibilterra, è bagnata dal Mediterraneo, e si estende sino alla regione del Caucaso, parte dell' Asia; all' est confina col-l'Asia lungo la catena degli Urali, la corrente dell' Ural sino al mar Caspio, ed è bagnata dai mari Arcipelago, Marmara, Nero, ed Azof.

Arcipetago, Marmara, Mero, eu Azot.

SUPERFICIE, e POPOLAZIONE. Comprese le isole P Europa ha una superficie di circa 779,337 miglia, secondo Mac-Carthy, con una popolazione di

circa 230 milioni.

Sebbene essa in grandezza sia di molto inferiore altre principali parti della terra: è però molto superiore per la fertilità del terreno, per l'industria e coltura dei suoi abitanti, e per essere la sede della vera Religione, delle Scienze, e delle Arti, ed il centro della navigazione e del commercio.

Divisione. Attualmente l'Europa può dividersi in Orientale ed Occidentale.

La parte Orientale comprende

L'impero Russo; capitale Pietroburgo; La parte Occidentale comprende al sud dall'o. all'e. La Monarchia Portoghese . cap. Lisbona La Spagnuola . . . . . . Madrid

| 22                                      |
|-----------------------------------------|
| L'Italia divisa in più Stati            |
| Le Isole Joniche Corfù                  |
| La Turchia Europea Costantinopoli       |
| La Grecia al sud Atene                  |
| Nel centro dall' o. all' e.             |
| La Monarchia Francese Parigi            |
| La Belgica al n.e Bruxelles             |
| L' Olandese al n-e L' Aja               |
| La Confederazione Svizzera . Berna ec.  |
| La Confed. Germanica Francfort sul Meno |
| L'Impero d' Austria Vienna              |
| La Monarchia Prussiana Berlino          |
| Il Regno di Polonia Varsavia            |
| La Repubblica di Cracovia . Cracovia    |
| Al nord dall' o. all' e.                |
| La Monarchia Inglese Londra             |
|                                         |

MARI, GOLFI, e STRETTI. L'Oceano Glaciale Artico forma il Mar Bianco, che s'interna negli Stati della Russia, e lo stretto di Veigatz tra la

La Svedese al n. . . . . . Stockholma

. . Copenaghen

Russia, e la nuova Zembla.

La Danese. . . . .

L'Atlantico incominciando dal n. forma il Mar del nord, o sti Germania tra la Gran Brettagna, i Paesi Bssi, la Germania, e la Danimarca, ed internandosi verso l'est, forma lo Skager-Rak, e calando al s-e. il Categat tra le Monarchie Danese e Svedese, ed indi lo Stretto del Sund tra l'isola di Seeland e la Svezia, e quindi il Baltico, ant. Seno Codano, con i tre golfi di Bontia al n., di Finlandia all'est, e di Riga al s-e. Dal mar del Nord calando verso il s-o. forma il Passo di Calè, e quindi la Manica tra la Francia e l'Inghilterra. Tra quest'isola poi e l'Irlanda forma il Canale di S. Giorgio, ant. Mare Ibernico. Seguitando il cammino sud forma il Golfo di Guasco-

gna o Mar di Biscaglia tra la Francia e la Spagna. Entra indi per lo Stretto di Gibilterra, largo

circa 20 miglia, ant. Gaditano e Colonne d'Ercole, perchè è tra i due monti Calpe nella Spagua, ed Abila in Africa; forma il Mediterraneo, che è il più grande di tutti i mari interni, e ba-

gna l' Europa , l' Asia , e l' Africa.

Il Mediterraneo poi passando per le due isole Corsica , e Sardegna forma il Canale di S. Bonifacio, ant. Tufro: indi il Golfo di Lione nella Francia, il Golfo di Genova, o Mar Ligustico nel Genovesato, e bagnando le coste sud-ovest dell'Italia , prende il nome di Mar Tirreno. Indi tra la Sicilia, e la Calabria forma il Faro di Messina, o Siculo, e quindi il Mar Jonio, ed andando al n-o. il Golfo di Taranto, ed il Mare Adriatico, o Golfo di Venezia. Tra l'Europa, e l'Asia minore forma l' Arcipelago, ant. Mare Egeo; e prendendo il cammino n.e. lo Stretto dei Dardanelli, ant. Ellespondo; il Mar. di Marmara, ant. Propontide; lo Stretto di Costantinopoli, ant. Bosforo Tracio; il Mar Nero, ant. Ponte Eussino; e salendo verso il n. lo Stretto di Caffa, ant. Bosforo Cimmerio; e finalmente il Mar d'Azoff, o delle Zabacche, ant. Palude Meotide.

Morri. Le principali catene di monti sono i Pirenei, che dividono la Francia dalla Spagna, le Alpi, che separano i Italia dalla Francia, dalla Svizzera, e dall'impero d'Austria; gli Appennini, che attraversano l'Italia dal n.o. al s.e.; i Costenas, o Emo, che attraversano la Turchia di Europa; i Carpazii, o Krapak tra l'Ungheria, e l'antica Polonia; gli Urali tra la Russia europea, e l'asiatica; i Drofini, o Alpi Scandinave tra la

Svezia, e la Norvergia.

VULCANI. I più celebri Vulcani sono tre, cioè l' Hecla in Islanda; il Vesuvio nel Regno di Na-

poli; il Mongibello, o Etna nella Sicilia.

Capi. I Capi più rinomati sono il Capo Gelonia nel gruppo della Nuova Zembla, il quale è al gr. 5 di lat. nord; il Capo Nord nella Lapponia; il Capo Skagen al n. del Julland; il Capo la Hogue al n.o. della Francia; il Capo Finisterre al n.o. della Spagna; il Capo S. Vincenzo al s.o. del Portogallo; il Capo Matapan al sud della penisola di Morea.

FIUMI. I fiumi principali sono la Volga nell'Impero Russo, il Danubio, ed il Reno nella Germania.

Lagni. I laghi principali sono quelli di Ladoga, e di Onega nella Russia.

#### DEL PORTOGALLO.

SITUAZ. La Monarchia Portoghese è la più ovest dell'Europa. Essa è posta tra il gr. 8, e.'l gr. 17 e 20 di long. dal meridiano dell' Isola del Ferro, e secondo quello di Parigi tra il gr. 8 e 40°, ed il gr. 22 circa long. O., e tra il gr. 36 e 55°, e 'l gr. 42 e 5° di lat. n.

Confini. Il Portogallo confina al nord, ed all'est colla Spagna, ed è bagnato al sud, ed al-

l' ovest dall' Atlantico.

SUPERF. e POPOL. La superficie di questo Regno si stima di circa 20 m. miglia quadrate, con una popolazione di circa 3 milioni.

CITTA' CAP. La capitale è Lisbona sulla destra

del Tago. Long. E. 11 e 42', lat. 38 e 42.

Istoria. Il Portogallo corrisponde, sebbene non perfettamente, all'antica Lustiania, e si pretende che abbia ricevuto tal nome dal famoso, e frequentato Porto della città di Calle, oggi Oporto. Fu soggetto ai Romani, indi all'invasione dei popoli del nord, e nel principio del secolo VIII ai Saraceni. Alfonso figlio di Enrico di Borgogna ne scac-

ciò intieramente i Saraceni, e ne fu proclamato Re nel 1139, e sotto i suoi successori i Portoghesi si resero celebri colle spedizioni e conquiste in Africa, ed in Asia, e furono i primi a scovrire, ed a passare il Capo di Buona Speranza al sud dell'Africa. Nel 1580 Filippo II Re di Spagna se impadroni, e ne formo una provincia della Spagna; ma sotto Filippo IV i Portoghesi riconobhero per loro Re Giovanni IV duca di Braganza, la quale famiglia al presente vi regna.

DIVISIONE. Il Portogallo è diviso in sei Provincie, le quali incominciando dal nord sono:

1. Tra Mino, e Deuro. Cap. Braga sul Cavedo, arciv. mólto antica, ed industriosa con 30 m. an. Inoltre Porto ossia Oporto alle foci del Deuro, vescov. con porto molto frequentato e più di 40 m. anime. La sua situazione la rende quasi inespugnabile. Valenza, città forte presso il Mino su di un' situra ai confini della Gallizia.

 Tra i Monti all' e. Cap. Braganza, vesc. piccola città con un forte. Inoltre Miranda al s-c., presso il Deuro su i confini della Spagna. Mirandella all' o. di Miranda è piazza forte:

3. La Beira al s. Cap. Coimbra sul Mondego, che la divide in due parti, città vesc. industriosa

con università celebre, e 15 m. anime.

4. L'Estremadura al s-o. Cap. Lisbona, ant. Ulyssipo, sulla destra del Tago, che le forma uno spazioso porto. Essa è molto antica, ed è fabbricata a guisa di anfiteatro sopra sette colline. Giovanni V fondò in Lisbona un' Accademia reale per l'istoria del Portogallo. Numera circa 260.m. anime. Essa è stata la patria di S. Antonio di Padua, e di Luigi Camoens, autore del celebre poema la Lusiade. Inoltre Setubal al s-e. di Lisbona ha un porto difeso dal forte Santo-Jago. Vi si fa gran commercio di Sale.

5. L' Alentejo al s-e. Cap. Evora, città forte arciv. con 12 m. anime. Inoltre Portalegre al n-e. di Evora, città vescov., e forte al piede di un'alta montagna. Elvas sulla frontiera della Spagna è una considerevole fortezza.

6. L'Algarvia al s. Cap. Tavira con porto ben fortificato, e circa g m. anime. Inoltre Lagos al-l'o. città antica con porto, con circa 8 m. anime, da alcuni vien considerata come Cap. della provincia. Faro al s-o. di Tavira, città vescov. e forte con porto, e circa 8 mila anime. Castro Marino è una piccola, ma fortissima città alle foci della Guadiana.

Monti e Fiumi. La Sierra Estrella al n., e la Sierra Monchique al s. sono diramazioni dei monti

della Spagna.

I fiumi principali sono il *Mino*, il *Duero*, il *Tago*, e la *Guadiana*; i quali nascono nella Spagna, ed il *Mondego* i quali tutti si scaricano nel-P Atlantico.

Suolo, e Clima. Il suolo del Portogallo è generalmente atto all'agricoltura, e quindi abbonda ivegetabili. Al n., ed al s. è montuoso, e vi si fanno eccellenti vini. Nel Portogallo la prima volta furono piantati gli Aranci, ivi trasportati dalla Cina, indi si sparsero nell'Europa, a cui erano sconosciuti, e perciò furono volgarmente detti Portogalli. Il clima è temperato, ed il caldo nella està è moderato dai venti occidentali.

Commencio. Il Commercio attivo dei Portoghesi

consiste in vini eccellenti, tele, panni.

GOVERNO, e RELIGIONS. Il governo è Monarchico costituzionale. Al presente regna Maria da Gloria figlia del fu D. Pietro ex-Imperatore del Brasile. La Religione è la Cattolica Romana. SITUAZ. La Spagna giace tra il gr. 1, ed il gr. 11 e 50° di long. O. dal merid. di Parigi, e tra il gr. 36 in circa, ed il gr. 43 e 48° di lat. n.

Conv. La Spagna al nord è bagnata dal mar di Biscaglia, ed è divisa dalla Francia per la catena de' Pirenei; all'est è bagnata dal Mediterraneo; al sud tiene il Portogallo, l'Atlantico, ed il Mediterraneo, ed è divisa dall'Africa per lo stretto di Gibilterra, all'ovest tiene il Portogallo, e l'Atlantico.

Supers. e Popor. La Spagna ha una superficie di 142 mila miglia quadrate con una popolazione di

circa 13,000,000.

CITTA' CAP. La capitale è Madrid. Long. O. 6.

Lat. 40 e 26.

ISTORIA. Si vuole che questa regione fu chiamata Iberia da' Celti, che vi entrarono da' Pirenei, dalla lor voce Iber che significa di là, e quindi i popoli furono detti Celtiberi. Vi giunsero in appresso i Fenicii, e dal loro termine Span, che significa terra nascosta e lontana, si pretende che fu chiamata Spagna. In seguito sulle coste orientali vennero a stabilirsi i Greci, e la chiamarono Esperia, ossia occidentale. Vi si stabilirono i Cartaginesi, ed indi formò parte dell'Impero Romano, e fu allora divisa in Gallecia, Tarragonese, Lusitania, Cartaginese, e Betica. Nella decadenza di questo Impero se ne impadronirono i popoli del nord, ed il Re Ataulfo Visigoto diede principio alla monarchia Spagnuola. Verso il 700 passò sotto dei Saraceni, a' quali intieramente la tolse Ferdinando V Re di Aragona, avendo presa Granata nel 1402. Sotto di questo sovrano Cristoforo Colombo, di nazion Genovese scovrì l' America. Passò indi sotto la casa d'Austria, e finalmente nel 1700 sotto la casa Borbone, la quale al presente vi regna. Ferdinando VII di felice memoria avendo abolita la legge Salica, ri-

mase erede del Trono la sua figlia di tenera età Isabella II sotto la reggenza di sua moglie Cristina, la quale ora felicemente regna avendo per marito

Francesco d' Assisi suo cugino.

Divis. Il territorio di Spagna è ora diviso in 30 provincie, nel territorio separato d'Antequera, e nel regno di Majorca : noi però seguiremo l'antica divisione in 14 provincie, le quali, come un tempo formavano varii regni, alcune han conservato il titolo di regno. Esse sono 5 al nord, due all' est, tre al sud, e quattro nel mezzo. ..

Le cinque al nord, sono

1.º La Gallizia abitata dai Gallaici, paese montuoso. Cap. Compostella, città arciv. con università. Essa è su di una penisola formata da due fiumi Tampra, ed Ulla in amena pianura. Le piazze pubbliche, e le chiese sono belle, e specialmente la Metropolitana, che si gloria di possedere il corpo di S. Giacomo Apostolo. Numera più di 13 m. anime. Inoltre. Corogna ant. Adrobigo , al n-o., città mercantile con porto magnifico, e fortificato. Ferol al ne della Corogna, città forte, con un porto molto sicuro, il quale ha un'entrata talmente stretta, che un solo vascello per volta può passarvi. Esso è stazione dei vascelli di guerra. Numera circa 9 m. anime. Lugo verso il n-e. di Compostella sul Mino, città antica e vesc, con buona fabbrica di lane. Vigo al s. con porto sull'Atlantico. Tur città forte alle frontiere del Portogallo dirimpetto a Valenza.

2.º Le Asturie all'e., ant. ahitate dagli Asturi. Questo paese è diviso in parte orientale, ed occidentale. La cap. della parte occidentale, e di tutta la provincia è Oviedo, vesc. con università, e circa 7 m. anime, Santillana, capitale, della parte orientale con porto. Avila e Gijon sono città con

porto al n. di Oviedo.

3.º La Biscaglia all'e., ant. abitata dai Cantabri, e divisa in Biscaglia propria all' o., ed in Equiposona all' e. cap. Bilbao città vesc., e 13 m. anime. Portogalletto è il porto di Bilbao. Inoltre Vittoria el s-e. di Bilbao nella provincia d'Alava, città bela fabbricata da Sancio dopo la vittoria riportata sopra i Mori. Sono stimate le sue opere di paglia. S. Ander all' o. di Bilbao, città vesc. con porto. Essa è situata sopra una piccola penisola. S. Sebastiano, città forte anche fornita di porto. Passaggio con vastissimo porto. Pontarabia, città forte all' imboccatura della Bidossoa. Questa città è stimata la chiave della Spagna dalla parte della Francia.

In mezzo della Bidossoa vedesi una piccola isoletta disabitata detta della Conferenza. In questa isola nel 1650 si conchiuse la pace dei Pirenei tra

la Spagna e la Francia.

4.º Il Regno di Navarra all'e. ant. abitato dai Vasconi, cap. Pamplona, ant. Pampelo, città vesc. con una cittadella, e circa 11 m. anime.

15.9 Il Regno di Aragona all' e. ant. abitato dai Celtiberi, cap. Saragozza sull'Ebro, città arciv., e forte con università, e circa 30 m. an.

Le due all' est, sono

6.º La Catalogna all'est paese montuoso abitato dagl' Hergeti, cap. Barcellona città vesc. e forte con porto sul mediterraneo con università, e molti stabilimenti letterarii; ed è fornita di una scuola militare, conta 140 m. anime. Per le guerre civili ha oggi sofferto moltissimo. Il monte Jour, ossia monte Giove è una fortezza, che dalla parte O. domina la città. Reus all'o. della detta. Inoltre Tarragona, al s-o. arciv. con porto. Tortosa, al s-o., piazza forte sull'Ebro. Puicerda al n-o. cap. della Cerdagna, e Figueres nei Pirenei sono fortificate. Roses ha porto sul Mediterraneo. Gironna, e. Palamos, sono piazze forti.

7.º Regno di Valenza al s., uno de'più belli e popolati paesi, cap. Valenza sul Guadalaviar, arciv., bella, industriosa con room, anime senza comprendervi i suborghi. Vi è un'accademia di disegno, e di belle arti. Il porto detto *Grao* circa due miglia lontano dalla città è molto frequentato. *Morviedro* al n. di Valenza sul fiume dello stesso nome è fabbricata sull'antica Sagunto diroccata da Annibale, *Alicante* al s. con porto molto frequentato ha circa 20 m. anime. Sono stimati i suoi vini.

Le tre al sud, sono

8.º Il Regno di Murcia al s-o., cap. Murcia sulla Segura, città vesc. con 34 m. anime. Inoltre Cartagena al s-e., con un superbo porto, e 29 m. anime. Essa fu fabbricata da Asdrubale.

9.º Il Regno di Granata al s.o., cap. Granata, sebbene decaduta, pure è una delle più belle città della Spagna; è arciv. con una università e 60 m. anime. Inoltre Malaga al s.o. ha un eccellente porto. Sono stimati i suoi vini. Numera circa 60 m. anime. Quivi Giulio Cesare vinse i partigiani di Pompeo. Anteguera al n.o. di Malaga è una bella

città in un fertile luogo.

10.º L'Andalucia ant. Vandelicia dai Vandali, all'o., cap. Siviglia sul Guadalquivir, città arciu industriosa con circa 100 m. an. Vi è un'accademi reale di scienze e d'arti. La Chiesa Metropolitana è una delle più belle e ricche d'Europa; il campanile, in cui sono 24 campane ben grosse, è molto alto, e vi si può salire a cavallo, come in quello il Murcia. Essa è la patria di Michele Cervantes, autore del famoso romauzo il D. Chisciotte. Inoltre Cordova al n.e. sullo stesso fiume, ant. Cordova a, e del poeta Lucano, e per la sua cattedrale sostenuta da 150 colonne di diaspro d'alabastro e di marmo nero di un piede e mezzo di diametro.

Cadice al s-o. città molto antica, e molto fortificata con 75 m. abit. Essa è situata sopra una piccola isola separata dalla terra ferma per un canale sul quale avvi un ponte. Il suo porto è molto sicuro; in essa approda una prodigiosa quantità di navi mercantili di tutte le parti del mondo. Fu bombardata dagl' Inglesi nel 1797, e nel 1823 fu presa da' Francesi, i quali fecero prodigi di valore contro i ribelli spagnuoli.

Gibilterra al s-e. presso lo stretto di tal nome. Essa è una delle più forti piazze, è situata alle falde di un' alta montagna, che s' inoltra nel marc. Il suo porto difeso da molti forti è inaccessibile ai grandi vascelli. Nel 1702 fu presa dalla flotta Olandese, ed Inglese, e per la pace di Utrek restò in potere degl' Inglesi.

Alzegira con porto sulla costa ovest della baja

di Gibilterra, è una piccola, ma forte città, ed è detta la vecchia Gibilterra.

Le quattro nel mezzo, sono 11.º La Castiglia nuova al n. dell' Andalusia. Questo paese è diviso in Mancia al s., Sierra al l' e., ed Algarvia al n. La capit. è Madrid sul Manzanarez. Essa è la capitale del Regno e la residenza della Corte. Le strade sono larghe e dritte, ornate di fontane, e di statue di marmo. Tra le pubbliche piazze è da osservarsi la Piazza major la quale è circondata da 133 palazzi uniformi a cinque appartamenti, i balconi de' primi piani sono sostenuti da colonne, e formano tanti portici. Magnifico è il palazzo Reale, fornite di belli giardini. Ha molte Accademie reali, tra quali vi è la Castigliana, che ha per oggetto di perfezionare la lingua Spagnuola. Numera circa 170 m. abit.

Buon-Retiro, e la Casa del Campo sono due

palazzi Reali alle porte di Madrid.

El Pardo al n-o. di Madrid è un altro palazzo Reale con varii giardini, ed un parco molto esteso, dove il Re si diverte alla caccia. Aranjuez sul Tago è mi'altra casa di delizie. L' Escuriale circa 16 miglia al n-o. di Madrid è uno de più maestosi edificii dell' Europa per la costruzione. Esso è un monastero fondato da Filippo II, ed abitato da' Religiosi di S. Girolamo. Celebre è la sua biblioteca. Alcuni lo situano nella Castiglia, vecchia.

Toledo al s. sul Tago è una grande, ma spopolatica, e fu un tempo cap. della Spagna. Vi sono superbi edificii, tra quali è da osservarsi la Cattedrale, che è la più bella, e la più ricca del Regno. Fa commercio di panni, e stoffe di seta.

12.º La Castiglia vecchia al n., cap. Burgos sull'Arlanzon, città, arciv. con 9 m. an. Inoltre Segovia al s-o., città vesc., e hella, con istituti letterarii, e più di 9 m. an. Essa è molto celebre per le sue manifatture di panni, e per le lane molto ricercate per e essere finissime. Valladolti al no. di Segovia, bella e mercantile è in poca distanza dal Duero sulla Pisuerga. Ha una Università fondata dal Papa Clemente VI nel 1346. Magnifico è il palazzo, ove prima di Carlo V aveva la residenza il re di Castiglia. Alcuni situano questa città nel regno di Leon. S. Idelfonso al s-c., è un superbo palazzo reale in poca distanza di Segovia.

13.º Regno di Leon all'o., così detto forse dalla Legione settima gemina, che vi si stabili; cap. Leon, vesc. Inoltre Salamança al s. sul Tormes,

vesc. Fu celebre per la sua università.

14.º L' Estremadura Spagnuola al sud, cap. Bajados sulla Guadiana, forte e vesc. con 9. m. abit. Inoltre Alcantara' al n-o. sul Tago. Vi si passa per un ponte magnifico, costruito sotto il regno dell' Imperatore Trajano.

Isole Appartengono alla Spagna due gruppi di isole nel mediterraneo dirimpetto al regno di Valenza, le Baleari, cioè Majorica, cap. Palma,

Minorica in cui avvi Porto Maone, e Chiabrera : le Pitiuse , cioè Ivica , ant. Ebusa , e Formentera, ant. Afiusa.

Monti. Le catene principali de monti della Spagua oltre i Pirenei , sono i Monti delle Asturie ; la Sierra Guenga al s. dell' Ebro, la Sierra Morena, o montagne nere, e la Sierra Nevada, al s. della Morena.

Fiumi. I fiumi principali sono

L' Ebro, ant. Iber, nasce dai monti delle Asturie. scorre dal n-o. al s-e., e si scarica nel mediterraneo. Il Guadalquir, ant. Betis, nasce dalla Sierra Morena, scorre dal n-e. al s-o., e si versa nel golfo di Cadice. La Guadiana ant. Anas, nasce quasi nel mezzo della Castiglia nuova, scorre all'o., e quindi al s., e si scarica nello stesso golfo. Il Tago nasce al n. della Castiglia nuova, scorre verso il s-o., e si scarica nell' Atlantico. Il Deuro nasce nella Castiglia vecchia scorre all'o., e si scarica nell' Atlantico. In poca distanza dalla sorgente fu Numanzia distrutta da Scipione il giovine.

Suolo, e Clima. Il suolo, ad eccezione di alcuni luoghi sterili, è buono, ed atto all'agricoltura, la quale non è molto in fiore. Ottimi sono i vini, e le frutta secche, e l'olio. Tra gli animali domestici , de' quali abbonda , sono in pregio i cavalli, ed i montoni, che hanno finissima lana. - Il clima, sebbene inclini al caldo, specialmente nelle provincie meridionali, è reso temperato da venti occidentali.

Commercio. Il commercio attivo degli Spagnuoli consiste in vini, olio, frutta secche, pelli, lana, cotone, cavalli, tabacco, e panni di ottima qualità.

Gov., e REL. Il Governo è monarchico-ereditario anche nelle remmine. Il Sovrano ha il distintivo di Cattolico. L' erede al Trono è detto Principe delle Asturie. - La sola Religion dominante è la Cattolica Romana.

Ferr. Geog.

Sir. L' Italia si estende dal gr. 4 e 13' al gr. 16 e 22' di long. E. dal merid. di Parigi, dal gr. 36

e 34' al gr. 47 in circa di lat. n. (1).

Conv. La terra ferma d'Italia è una specie di penisola; essa al nord-ovest è cinta dalle Alpi le quali la separono all'ovest dalla Francia, al nord dalla Confederazione Svizzera, e dall'Impero d'Austria, ed al nord-est dallo stesso Impero; tutto il resto è bagoato dal mare; imperocchè le coste nord-est sono bagnate dall' Adriatico; al sud-est dal Jonio; e le sud-ovest dal Tirreno.

SUPERF., e. Popol. L'intiero territorio d' Italia, comprese le isole, che geograficamente le appartengono, ed il cautone Svizzero del Ticino, si stima di più di 93,500 miglia con una popolazione di più

di 20 milioni,

ISTORIA. L' Italia così chiamata, come si pretende, da un certo Italo re di una parte di essa; fu abitata da diversi popoli, ed ebbe varii nomi. Fu detta Enotria, e Gianicola dal nome di due suoi re: Saturnia da Saturno; Lazio da una parte di essa; Ausonia dagli Ausonii; ed Esperia dai Greci. La parte nord di essa era detta Gallia Cisalpina ; perchè abitata dai Galli di quà delle Alpi, ed era divisa in Transpadana, e Cispadana, cioè al di là, ed al di quà del fiume Pò. La parte di mezzo era abitata dagli Etruschi antichi suoi popoli. Il resto da diverse altre nazioni. Fu intieramente soggetta ai romani ; ma nella decadenza del loro impero divenne la preda di barbare nazioni. I Longobardi ne occuparono la parte superiore, e nel 568 vi formarono un regno. Nel Carlo Magno lo distrusse, e divenne signore dell' Italia, e così

<sup>(1)</sup> Il gruppo di Malta non è compreso nella latitudine suddetta.

fu rinnovato l'impero d'occidente. Fu in seguito l'Ifalia soggetta a continue dissensioni, e discordie, specialimente dalle fazioni dei Guelfi, e Ghibellini, le quali diedero luogo a differenti attuali sovranità.

Divis. Tutto il Territorio Italiano, non compreso il cantone del Ticino, di cui si parlerà nella Svizzera, può dividersi in 12 parti, le quali incominciando al nord sono

1.º Stati del Re di Sardegna. Cap. Torino 2.º Regno Lombardo-Veneto . Milano

3.º Ducato di Parma . . . . Parma 4.º Ducato di Modena . . . Modena 5.º Ducato di Massa e Carrara . Massa

6.º Ducato di Lucca . . . . Lucca . . . . Firenze

8.º Stato Pontificio . . . . . Roma q.º Repubblica di S. Marino . S. Marino

10. Regno di Napoli . . . Napoli

Francese. . . . . . . . . Ajaccio

Inglese . . . . . La Valletta Mortt. I monti principali d'Italia sono le Alpi che le son di limite, e barriera ad una parte dell'ovest, al nord, ed anche a parte dell'est; e gli Appennini, che l'attraversano dal nord-ovest al sudest. I vulcani principali sono il Vesuvio, e l'Etna nel regio di Napoli e Sicilia.

FIUMI: Il principale fiume è il Po ( Padus ed Eridanus ant. ). Nasce questo fiume nel Piemonte dalle Alpi, e propriamente dal monte Viso, scorre dall' ovest all' est, riceve nel suo corso molti fiumi, e si scarica nel golfo di Venezia.

LAGHI. I maggiori laghi, sono il Lago maggiore quello di Como, e quello di Garda nel regno Lombardo-Veneto, quello di Ginevra negli Stati Sardi, ed il Fucino nel Regno di Napoli. CLIMA e Sudlo. Il clima d'Italia, eccetto alcuni luoghi, è uclia maggior parte sano, e temperato; nella parte sud il caldo si fa sentir con qualche violenza nell'està. — Il suolo è fertilissimo in ogni genere di prodolti, per cui meritò esser chiamato il Giardino di Europa.

Gov. e Rel. Il governo è generalmente monarchico, eccetto nella piccola Repubblica di S. Marino. — La Religione dominante è la Cattolica Romana.

## DEL REGNO DI NAPOLI, E SICILIA.

SITUAZ. Il Regno delle due Sicilie, così detto perchè comprende l'Isola di Sicilia, ed il Regno di Napoli, chiamato Napoli di quà dal Faro, occupa la parte sud dell'Italia, estendendosi dal grado 36 e 40° al gr. 42 e 50° di lat. nord.

CONF. Questo regno confina al nord-ovest collo stato Pontificio, ed è bagnato al nord-est dall' Adriatico; al sud-est dal Jonio; al sud-ovest dal Tirreno.

Supere, e Pop. L'intera superficie è di 32,261 miglia, delle quali 23,700 spettano al Regno di Napoli propriamente detto, ed 8,849 alla Sicilia. L'intera popolazione è di circa 8,100,000 abitanti, dei quali spettano alla Sicilia 1,045,000.

CITTA CAPITALE. La capitale di tutto il Regno è Napoli sul golfo dello stesso nome. Lat. 40 e 50' incirca; long. E. 11 e 35' in circa dal merid. di Parigi.

ISTORIA. Il Regno di Napoli così detto dalla sua capitale, fu anticamente abitato da diversi popoli, e tra gli altri dai Greci, onde una parte di esso fu detta Magna Grecia. I Romani se ne resero padroni dopo varie ed ostinate guerre, specialmente coi Sanniti popolo guerriero.

Decaduto l'impero Romano divenne preda di varie barbare nazioni. I Goti vi dominarono per più auni, ma vinti prima dal valoroso Bellisario, indi

da Narsete, questo regno passo sotto l'Imperatore Greco. In seguito i Longobardi, invitati da Narsete, dominarono in Benevento, in Salerno, in Capua; ed i Saraceni nell'ottavo secolo vi fecero le prime incursioni, si stabilirono in Reggio, e Squillace, ed indi occuparono Taranto, Bari, ed altri luoghi. Nell'undecimo secolo alcuni Normanni popoli stabiliti in Francia, condotti da Osmondo loro capo, vi si stabilirono, avendo fabbricata la città di Aversa. Accresciuto il loro numero colla venuta di altri Normanni guidati da Drogone, Umfredo, e Guglielmo figli di Tancredi, a poco a poco se ne resero padroni, e Roberto Guiscardo, uno dei loro capi prese il titolo di Duca di Puglia, e Ruggiero II fu il primo che assunse quello di Re. Passò indi questo Regno sotto i re Svevi; dipoi sotto la casa di Angiò, francese; in seguito sotto i Re di Spagna. La Casa d' Austria se ne impadronì nel 1707, e gli Spagnuoli lo ripresero nel 1734, e ne divenne re Carlo III. Passò questi nella Spagna, e restò re di Napoli il suo figlio Ferdinando IV. Negli ultimi tempi non fu esente questo Regno dalle calamitose vicende, alle quali fu soggetta tutta l'Italia; ma nel 1815, scacciati i Francesi, che l'occupavano, l'augusto figlio di Carlo, ritornò in seno del suo popolo, ed avendo unito al regno di Napoli la Sicilia prese il nome di Ferdinando I. Questi passato a miglior vita gli successe Francesco I, cui successe il suo primogenito Ferdinando II presente glorioso regnante.

La Sicilia così detta dai Siculi, suoi abitanti, ebbe anche il nome di Sicania da Sicano uno dei suoi Re, e di Trinacria, e Triquetra a cagione dei suoi tre capi Peloro o Faro all'e., Passaro o Pachino al s., Lilibeo o Boeo all'o., i quali le danno una forma triangolare, Fu soggetta ai Romani, ed indi a'Saraceni. Questi nel 1062 ne furuno seacciati

da Ruggiero, e nel 1130 fu unita al regno di Napoli, ed ebbe origine il regno delle due Sicilie. Nel 1287, regnando gli Angioni, la Sicilia si divise, ed ebbe i suoi Re particolari della casa di Aragona. Nel 1442 sotto Alfonso, si uni di nuovo a Napoli. Passò indi nel 1713 sotto il Duca di Savoia Vittorio Amedeo, ed in seguito si riuni al regno di Napoli sotto l' imperatore Carlo VI, il quale diede la Sardegna in compenso al Duca di Savoia. Nel 1734, in unione del regno di Napoli, passò sotto la Casa Borbone, oggi gloriosamente regnante.

Divis. Il regno delle due Sicilie è oggi diviso in dominii di quà dal Faro, ed in dominii di là dal Faro.

I. I dominii di qua dal Faro, ossia il regno di Napoli propriamente detto, ha circa 400 miglia di maggior sua lunghezza dalle foci del Tronto sino al capo Spartivento, e 132 di maggior sua larghezza dalla punta della Campanella nel golfo di Napoli al promoutorio Gargano; e 18 di sua minor larghezza dal golfo di Squillace a quello di S. Eufemia.

Esso è diviso in 15 Provincie o Intendenze, le provincie in Distretti, o Sottintendenze, i distretti in Circondarii, ed i circondarii in Comuni.

Le provincie con i distretti sono.

1. Provincia di Napoli, la quale fu abitata da Colonie Greche, quasi tutta si estende sul golfo dello stesso nome, detto da Strabone Cratere, perchè simile ad una tazza; tiene poi al n. la Terra di Lavoro; e all'e. il principato Citeriore, com-

prende 680,959 abitanti.

La cap. e Napoli ant. Partenope, e Palepoli, Metropoli di tutto lo Stato, città arc. con una popolazione di più di 356,676, non, compresa la guarnigione, nè i Forestieri, che sono in grandissimo numero. La sua situazione a guisa di anfiteatro su di pittoresco cratere; le ridenti amene colline, che le fan corona, la fertilità delle vicine spaziose cam-

pagne, e la dolcezza del clima, rendono amabile, e delizioso il suo soggiorno. Essa è fornita di decorosa Università fondata dal re Federico, di molti Istituti scientifici, e letterarii, di un real Collegio Militare, e di una Scuola Militare, e di varie accademie Reali, e tra queste quella delle Scienze, quella delle Belle-Arti, e l' Ercolanese istituita da Carlo III per illustrare i molti preziosi monumenti greci, e romani, de quali è arricchito il Real Museo, specialmente per la scoperta delle due antiche famose città di Pompei, ed Ercolano. Numerosi ancora sono gli stabilimenti di Pubblica Beneficenza, tra i quali merita il principal luogo il Real Albergo dei Poveri, in cui son mantenuti più di 2600 individui tra maschi e femmine, e vi sono stabilite varie arti meccaniche. Grandioso è il Real Palazzo, designato dal celebre architetto Fontana, e maestoso'e grande è il real Teatro di San Carlo, il quale forma l'ammirazione di tutti i Forastieri. Napoli èstata la patria di numerosi insigni personaggi, che son fioriti nelle scienze, nelle lettere, e nelle belle arti. Il suo porto, sebbene piccolo e poco sicuro, è molto frequentato. Quattro castella, e varii fortini la difendono, specialmente dalla parte del mare, ed è bagnata all'e. dal placido Sebeto.

Questa provincia abbraccia 4 distretti, cioè di Napoli ch'è Intendenza; di Castellammare verso il see di Napoli; di Casoria al n.; e di Pozzuoli verso l'o. Meritano da notarsi di Casoria di Casoria

Portici e Resina verso la sinistra del Cratere, luoghi di delizie reali alle falde del Vesuvio sull'antica Ercolano, coverta dalla lava del vulcano. Numerano 13, 240 anime.

La Torre del Greco, con 14 m. an. I suoi abitanti sono dediti alla pesca dei coralli.

La Torre della Annunsiata, in cui vi è un'ottima fabbrica d'armi, ed un'altra di polycre. In po-

chissima distanza da questa città vedonsi gli scavi dell' antica Pompei.

Castellammare vesc. presso l'antica Stabia, con porto, e cantiere della real marina. Essa abbonda di acque minerali, e conta 15 mila abitanti.

Sorrento, città antica, ed arciv. Essa è la patria di Torquato Tasso insigne poeta epico. Le odorifere erbe dei vicini colli, e piani rendono delicati i latticinii, e squisite le carni delle vitelle, dette di Sorrento.

Pozzuoli alla destra del golfo, città molto antica, e vesc. con circa o m. an. Era molto grande a tempo dei Romani, e fu detta Dicearchea, perchè regolata con somma giustizia. Il suo porto era spazioso, e molto frequentato. Fu detta Puteoli, o dalla quantità dei pozzi e vene che scaturiscono acque fumanti, per cui vi sono bagni salubri, o dal puzzore dei zolfi dei vicini colli, tutti vulcanici, tra quali è da osservarsi quello detto la Zolfatara, che presenta un vasto cratere ancor fumeggiante.

I circonvicini luoghi, tra quali Baja, fabbricata, come si vuole, da uno dei compagni di Ulisse chiamato Bajo, e Cuma un tempo vasta città fabbricata da colonie greche; i colli, che circondano il golfo, e le adjacenti campagne, detti Campi Flegrei, formavano le più belle delizie de' signori di Roma, ed ora ci offrono preziesi oggetti di antichità greche e romane, che vi attirono gran quantità di forestieri.

Appartengono a questa provincia l' Isoletta di Capri, ant. Caprea all'entrare del golfo di Napoli presso la punta della Campanella; ant. Capo Minerva, tutta montuosa, e si rese celebre per esservisi ritirato l' Imperatore romano Tiberio; la Isoletta di Ischia ant. Enaria, in cui sono copiosi bagni di acque minerali; e quella di Procida ant. Prochita, separata da Ischia per uno stretto canale, anche all'entrare del golfo di Napoli

presso il Capo Miseno.

2. Il Principato Citeriore ant. abitato dai Piccentini, al s-e. di Napoli, è bagnato al s-o. del Tirreno. Numera 470,774 anime. La Capitale è Salerno; città antica, ed arciv. con circa 11 m. anime. Essa è nel fondo di un golfo dello stesso nome; è sede dei Tribunali, e fornita di un reale liceo e di un bel teatro. Si rese celebre per la sua scuola di medicina. Dal giorno 21 sino al 30 settembre in gni anno si tiene in questa città una delle migliori fiere.

Questa provincia si divide in 4 distretti, cioè di Salerno, ch'è Intendenza; di Campagna all'e.; di Sala, e di Vallo al s-e. Meritano da notarsi

Amalfi verso la destra del golfo di Salerno, ant. ed arciv. Essa si è resa celebre per essere stata la patria di Flavio Gioja, inventore della Bussola mautica. I Pisani nel saccheggiare questa città nel 1137 ritrovarono le Pandette.

La Cava verso il n-o. di Salerno con più di 20 m. an. In essa vi è una fabbrica di cotone.

Nocera, detta de Pagani, verso il n-o. di Salerno in poca distanza dal Sarno, antica e vescov. «Policastro al s-e. di Salerno, vescov. sul golfo del medesimo nome. Si pretende essere stata l'antica Velia, o Elea, fabbricata dai Focesi, patria dei filosofi Parmende Zenone e Pirrone, e del famoso giureconsulto Trebazio.

Sulla sinistra del golfo di Salerno vedonsi gli avanzi dell'antica Posidonia, oggi Pesto, città marittima de' Lucani. Fu saccheggiata, e bruciata

dai Saraceni nel principio del secolo X.

Tra il golfo di Salerno, e quello di Policastro rinoltra nel mare un piccolo promontorio, di cui la punta è detta *Capo Palinuro*. Esso forma un piccolo porto detto anche *Porto Palinuro* da un piccolo luogo di tal nome, forse da Palinuro pilota di Enea, che su tale costa morì essendo caduto dalla nave nel mare mentre dormiva.

3. Il Principato Ulteriore, anticamente abitato dagl' Irpini. Esso è al n. del Citeriore, ed è tutto dentro terra. Numera 345,375 anime. La capitale è Avellino, vesc. con circa 14 m. an. Essa è sede dei Tribunali, e di un Collegio Reale.

Questa provincia comprende 3 distretti, cioè di Avellino, ch' è Intendenza; di S. Angelo dei Lombardi all' est; di Ariano al nord. Meritano da

notarsi

Ariano, città vesc. con circa 14 m. anime. For-

se fu l' Ara Jani degli antichi.

Benevento al n. di Avellino, tra i due fiumi Sabato e Calore, cap. di un Ducato, che appartiene al Papa. Col suo territorio numera circa 21 m. an. Fu fabbricata, come si pretende, dal re Diomede: era detta Malevento; ma i Romani avendovi trasportato una colonia, per buono Augurio la dissero Benevento. Molti antichi preziosi monumenti si osservano in questa città, tra quali il magnifico ed ammirabile Arco Trajano detto Porta Aurea. Bella è la cattedrale a 5 navi formate da 72 colonne di marmo, le quali furono ritrovate fuori la Porta Aurea.

4. La Terra di Lavoro, o Campagna felice ant. parte del Lazio, ed abitata dagli Osci, Ausonii, ec. Giace all'o. del Principato ulteriore, ed al n. di Napoli, ed è bagnata al s-o. dal Tirreno. Numera 497,466 an. La cap. è Caserta, città vescalle falde dei Tifati. Il magnifico reale palazzo, i varii giardini, e boschetti reali, e la deliziosa cascata di acque che per lungo, aquedotto passando per gli alti superbi ponti, detti Ponti della Valle, vi è condotta, formano gli abbellimenti di que sto luogo, e ci conservano la grata memoria deli

l'ottimo Principe Carlo III. Poco al di sopra di Caserta in un sito Reale detto di S. Leucio l'acqua, che forma la cascata , anima moltissime macchine per la famigerata fabbrica in seta, che dà manifatture, le quali in nulla cedono alle forestiere. Caserta con i suoi casali numera circa 19 m. an.

Questa provincia si divide in 5 distretti, cioè di Caserta, Intendenza; di Nola verso l'e.; di Gaeta al n.o.; di Piedimonte al n.; di Sora al n.o.

presso il Garigliano. Sono da notarsi

Nola, vesc. e molto antica. Si rese celebre pel suo vescovo S. Paolino, e per esservi morto Ottaviano Augusto. Si pretende che sia stata l'inventrice delle campane. Vi sono scavi di antichità. Conta circa 10 m. anime.

Maddaloni circa 4 miglia verso il s-e, di Caserta con circa 11 m. an. è fornita di un Collegio

Reale.

Acerra, città vesc. ed antica presso il fiume

Clanio, oggi Lagno. In poca distanza da questa città, ove oggi è il bosco dell' Acerra, era Svessula incendiata, e distrutta da Marcello.

Arienzo verso il n-o, di Acerra sulla strada che conduce a Benevento, è una grande terra, che forma 3 comuni, e numera circa 15 m. an. Sulla stessa strada in piccola distanza d'Arienzo vedesi uno stretto formato dai monti Tifati, detto stretto di Arpaia, da un piccolo luogo di tal nome. Si vuole che sieno le Forche Gaudine, ove i Romani, fatti prigionieri dai Sanniti nella vicina valle, obbrobriosamente furono costretti a passare sotto il giogo.

Aversa, quasi adversa, perchè fabbricata dai. Normanni in opposizione a Capua, all'o. di Caserta. Si vuole esser nata dalle rovine di Atella, città degli Osci. In Aversa vedesi la Casa de Pazzi. Le cure del provvido Sovrano non hanno risparmiato d'impiegare con saggio intendimento tutt'i mezzi, che la filosofia e la medicina possono dettare per la guarigione delle diverse specie di follie.

Capua al n-o. sul Volturno, arc., e forte con circa om. an. già capitale della provincia sull'ant. Casilino. Due miglia al n-e, osservansi gli avanzi dell'antica Capua; emula di Roma. Sono due preziosi oggetti di antichità l'Anfiteatro, ed il Criptoportico, che vi si vedono.

Gaeta città antica e arc. con porto sul golfo dello stesso nome. Essa è la principale fortezza del regno. Si vuole che abbia ricevuto tal nome dalla nutrice di Ascanio figlio di Enea, la quale ivi morl. Castellone e Mola, sono due borghi di Gaeta; dei quali il primo forse era l'antica Formia fabbricata dai Liconi, ed abitata dai Lestriconi, e finalmente rovinata dai Saraceni: il secondo era Mola Formiana tanto nominata da Cicerone. Il vino formiano era molto prezzato dagli antichi. Ora sono eccellenti le olive. Questi borghi con Gaeta numerano circa 10 m. anime.

Piedimonte con circa 6 m. anime a piè del Monte Matese. Vi sono due fabbriche, una di panui, ed un' altra di teleria di cotone, che giornalmente

si perfezionano.

Pontecorvo, piccola città con circa 16 m. an. appartiene al Papa. Giace alla sinistra del Garigliano, ed è l'antica Fregelle rovinata da Lucio Opimio, perchè mancò di fede ai Romani.

Aquino al n. celebre per essere stata patria dell'Angelico Dottor S. Tommaso. Verso il n-e. di Aquino vedesi il celebre Monte Casino, sulla cima del quale si osserva il nobile e magnifico Monistero dei Benedettini fondato dal Patriarca S. Benedetto.

Arpino al n. di Aquino fu patria di Cicerone e

di Cajo Mario. Ha un Collegio Reale.

Sora sul Garigliano città vesc. Fu Patria del Cardinal Baronio.

Le Isole Ponzie dirimpetto al golfo di Gaeta con Vientotene, e S. Stefano piccole isolette, appar-

tengono a questa Provincia.

5. L'Abbruzzo Aquilano, ant. abitato da Marst, Peligni ec. Giace al n. della Terra di Lavoro e confina al n-o. collo Stato Romano. Questa provincia è tutta entro terra e tutta montuosa. Numera circa 255,791 an. La capitale è Aquila città vesc. presso il fiume Aterno. Si vuole fabbricata dalle ruine dell'antica Feronia detta altrimenti Avia, città dei Vestini. È decorata di un Real Licco, è sede de' Tribunali, ed è distinta per la bellezza del suo fabbricato. Il filato di Aquila è mollo rinomato anche fuori del regno. Conta circa 9 m. anima.

Questa provincia comprende 4 distretti, cioè di Aquila, Intendenza; di Civita Ducale al n-o.; di Avezzano al s.; di Solmona al s-e. Son da

notarsi .

Solmona con circa 8 m. anime. Fu città de' Peligni, e la patria di Ovidio Nasone, il quale nel lib. 4 de' Fasti dice che fu fabbricata e così chiamata da Solimo Frigio. Ottime sono le confetture di essa. Al n. di Solmona veggonsi pochi avanzi di Corfinio città dei Peligni, oggi detto Castello di S. Pellino. Fu patria di C. Silio Italico, famoso oratore, poeta, e Console sotto Nerone.

Avezzano piccolo luogo presso il Lago Fucino. Fu la patria del Cardinal Giulio Mazzarini celebre politico, ed uomo di Stato nel secolo XVI. Circa due miglia distante da Avezzano veggonsi le rovine di Alba Fucense sulla cima di una collina. In essa i Romani tenevano rinchiusi i Principi prigionieri, tra quali fu Perseo re di Macedonia, e Siface re de' Numidi.

Al n.o. di Aquila avvi un passaggio molto stretto tra gli Appennini col nome di Bocche di Antro-

doco, da un piccol luogo di tal nome.

6. L'Abruzzo Teramano, ant. abitato da' Piceni, Vestini ec. Esso è al nec. dell' Aquilano, tiene al neo. lo Stato Romano, ed è all' est bagnato dall' Adriatico. Il territorio è per lo più montuoso. Numera circa 171.739 anime. La cap. è Teramo, ant. Interamnia, perchè tra i due fiumi Tordino, e Vicciuola, ant. Albula. Ha circa 16 m. anime, ed è fornita di un Collegio Reale. I cuoi e le pelli conciate in Teramo non la cedono alle forestieri.

Questa Provincia comprende 2 distretti, cioè di Teramo, Intendenza, e di Civita S. Angelo al s. di Teramo. Sono da notarsi

Civitella del Tronto al n. di Teramo presso il

piccolo Salinello, con un Castello.

"Atri al s-e. patria dell'Imperatore Adriano e del Cardinal Trajano Acquaviva. Ottimi sono i saponetti di essa riposti in elegantissime scatole.

7. L'Abrazzo Chietino, ant. abitato da Marroncini, Frentani ec. Giace al s.e. del Teramano
all' e. dell' Aquilano, ed è bagnato dall' Adriatico
al n.e. In questa provincia si vedono maggiori pianure, che negli altri Abruzzi, ed il terreno verso il
mare è alquanto più fertile. Numera circa 253,173
an. La cap. è Chieti, ant. Teate, arcivesc. con
circa 13 mila anime. Giace su di una collina alla
destra della Pescara, ed è decorata di un Collegio
Reale. In questa città si fanno ottimi saponi in pezzi. È stata patria di Marco Asinio Marcello, console romano sotto Claudio, e di molti insigni scrittori e letterati.

Questa provincia comprende 3 distretti, cioè di Chieti, Intendenza; di Lanciano al sud di Chieti; del Vasto al s-e. di Lanciano. Sono da notarsi

Pescara antica Aterno, presso le foci del fiume dello stesso nome. Piazza forte.

Lanciano arc. con circa 13 m. an. Ottima è la

sna сега.

Francavilla, Ortona, S. Vito, il Vasto, sono luoghi marittimi, nei quali si fa il maggior

commercio della provincia.

8. Il Contado di Molise, o Sannio, anticamente abitato da Sanniti. Giace al s-e. dell'Abruzzo Chietino, tiene al s-o. la Terra di Lavoro, ed è begnato al n-e. dall'Adriatico. Numera circa 315,459, an. La cap. è Campobasso con circa 8 m. an. decorata di un Reale Collegio, ed è rinomata pei lavori di acciajo, che giornalmente si perfezionano. Appartiene alla Diocesi di Bojano, che fu capitale dei Sanniti, e distrutta da Silla dopo la guerra italica.

Questa provincia comprende 3 distretti, cioè di Campobasso, Intendenza; d' Isernia all'o., e di Larino al n-e. É da notarsi

Isernia, ai piedi degli Appennini presso la origine del Volturno. Fu città dei Sanniti, ora molto

decaduta pei tremuoti.

Sepino, piccol luogo circa 7 miglia distante da Bojano, forse nata dall' antica Sepino città cospicua dei Sanniti, distrutta prima da Silla, e poi 📞 totalmente rovinata da Saraceni. Gli avanzi di essa ancora esistono a due miglia di distanza dalla presente Sepino.

Q. La Capitanata, ant. Daunia, all'e. del Contado di Molise, ed al n-e. del Principato ultra, ed è bagnata dall' Adriatico all' e. Questa provincia è detta ancora Puglia piana, perchè il suo territorio è quasi tutto piano, eccetto alcune piccole colline nell'interno, ed il Promontorio Gargano, che è un gruppo di monti isolati, celebri per la spelonga, in cui apparve, l'Arcangelo S. Michele nella fine del quinto secolo. Numera circa 261,627 an. La cap. è Foggia, ant. Equotatico, città deliziosa in aperta pianura presso il Cervaro. Essa è l'emporio di tutti i prodotti della Puglia, ed è la più ricca dei Dominii di quà dal faro, dopo di Napolli. Conta circa 21 mila anime.

Questa provincia si divide in 3 distretti, cioè di Foggia, Intendenza; di Bovino al s-o. di Foggia;

e di S. Severo al n. Sono da notarsi

Manfredonia al n.e. di Foggia, arc. con porto sul golfo dello stesso nome, fabbricata da Manfredi Re di Napoli presso le rovine dell'antica Siponto, distrutta da Saraceni.

Ascoli, città ant, e vesc. al s., nelle pianure della quale Pirro fu vinto dal console romano Ca-

io Fabrizio.

Lucera al n-o. di Foggia, ant. e vesc., fondata, come si vuole, da Diomede, ed abitata da Saraceni, i quali ne furono scacciati da Carlo II Re di Napoli. Troja al s. di Lucera.

Appartengono a questa provincia le isolette Tremiti, o Diomedee, le quali sono cinque poste al n-o. del promontorio Gargano. La più grande è S. Domenico, le altre sono Caprara, Cretaccio, la

Vecchia e S. Nicola.

ti. La Terra di Bari, ant. Peucezia, al s-e, della Capitanata; dalla quale è divisa dall' Ofanto. La cap. è Bari, arciv. sull' Adriatico su di una piccola penisola con circa 19 mila anime. Essa è decorata di un Licco Reale, e vanta le ceneri del vescoyo di Mira S. Nicola.

Questa provincia si divide in tre distretti, cioè di Bari, Intendenza, di Barletta al n.o., e di

Altamura al s. Sono da notarsi

Canosa ant. e vesc. presso la destra dell'Ofanto. Le sue lane furono e sono molto stimate. In poca distanza da questa città verso l'est vedonsi le rovine di Canne, presso cui Annibale sconfisse l'esercito Romano guidato da Cajo Terenzio Varrone, e Lucio Paolo Emilio.

Barletta, bella città con un forte; Trani, arc. anche fornita di un forte; Bisceglia, Molfetta vesc., Giovenazzo, e Monopoli, anche con un

forte, sono città marittime.

Bitonto al s-o. di Bari città vesc. e bella in amena pianura. Presso di essa gli Spagnuoli, guidati dal Duca di Montemar, riportarono nel 1734 una compiuta vittoria sopra i Tedeschi.

Ruvo in poca distanza di Bitonto verso il n-o. è un piccolo luogo, reso celebre, perchè patria del-

l'insigne ed immortale Domenico Cotugno.

11. La Terra d'Otranto, o Leccese, ant. Messapia, e lapigia, a bitata da Calabri, Messapii, Salentini ec. Essa sporge a guisa di promontorio tra il golfo di Taranto ed il Mare Adriatico. La punta dicevasi Promontorio Iapigio, oggi Capo di Leuca. Numera circa 336,163 an. La Cap. è Lecce, vesc. quasi nel mezzo del promontorio verso la costa nord. Essa è una delle più belle del Regno, sede de' Tribunali, e decorata di un Collegio Reale. Sono stimate le sue coperte di lana, e le copertine di cotone ben lavorate. È molto privilegiato il tabacco Leccese, il quale, reso vecchio, è migliore della Siviglia di Spagna. Conta circa 15 m. an.

Questa provincia comprende 4 distretti, cioè di Lecce, Intendenza; di Brindisi verso il n-o.; di Taranto all'o.; di Gallipoli al s. Si notano

Brindisi arc. sull'Adriatico con 7 m. an. Essa è molto antica, ed il suo porto fu celebre presso i Romani, i quali se ne servivano per passare nella Grecia, e nell'Illirico.

Taranto arc. ed antica su di una lingua di terra sul golfo dello stesso nome con porto, un tem-

Ferr. Geog.

po celebre ed eccellente. Essa è fornita di un castello. Fu patria di molti nomini illustri, tra quali Aristoscene, Rintone, Archita. Gli abitanti sono quasi tutti pescatori, e sono molto stimate de ostriche di Taranto. Numera circa 15 m. anime. Commercia di lana, e di ottimi vini.

Gallipoli vesc. su di una specie d'isola unita alla terra ferma con un ponte. Ha un porto sul golfo di Taranto, in cui si fa gran commercio di olio. Era una fortissima città dei Salentini, ora è fornita di alcune fortificazioni. Con i suffeudi con-

ta 9 m. an.

Otranto, arc. quasi all'estremità del promontorio sulle bocche dell'Adriatico. Si rese celebre per gli 860 e più cristiani, che furono decapitati dai

Turchi nel 1480.

12. La Basilicata, così detta dall' Imperatore Basilico, che quivi debellò Ottone II, ant. Lucania, al s-o. del Leccese, e della Terra di Bari, tiene poi al n. la Capitanata, all'o. il Principato citra, ed ultra; si estende tra il golfo di Policastro, e quello di Taranto. Numera circa 413,823 an. La cap. è Potenza con circa 9 m. anime, è sede dei tribunali, e decorata di un Collegio reale.

Questa provincia contiene 4 distretti, cioè di Potenza, Intendenza; di Melfi al n.; di Matera all' est; di Lagonero al s. Sono da notarsi Venosa verso il n. di Potenza, vesc. e celebre per essere stata patria di Orazio Flacco, e Matera già

capitale della provincia

13. La Calabria settentrionale aut. abitata dai Bruzii, al sec. della Basilicata, e si estende tre i due mari Ionio, e Tirreno. Numera circa 376,858 an. La capitale è Cosenza in poca distanza dal-Porigine del Crati, arcivesc., sede dei Tribunali, e fornita di Reale Collegio con 7989 an. Quivi morì Alarico re dei Goti, e da suoi fu sepolto nel letto del Bascnto.

Questa provincia comprende 4 distretti, cioè di Cosenza, Intendenza; di Castrovillari al n.; di Rossano al n-e. presso il golfo di Taranto; di Paola al s-o. sul Tirreno. Sono da notarsi

Paola, patria di S. Francesco di Paola fondatore de' Minimi, Rossano città arc., Amantea sul golfo di S. Eufemia fabbricata sulle rovine dell'an-

tica Nepezia.

14. La Calabria media, ant. abitata dai Bruzii, e da Greci. Giace al s. della precedente, e numera circa 281,375 an. La cap. è Catanzaro ant. Catacium, presso il Crotalo, verso il golfo di Squillace, città vesc. con circa 11,464 an. Essa è fornita di reale Liceo.

Questa provincia comprende 4 distretti, cioè di Catanzaro, Intendenza; di Monteleone al s-o.; di Nicastro verso n-o.; e di Cotrone al n-e. So-

no da notarsi

Monteleone, ant. Vibo Valentia, presso il gol-

fo di S. Eufemia con 8,050 an.

Cotrone, città vesc., ant. forte, e celebre per la scuola di Pittagora; ora conta 3,932 an. Gli antichi famosi Atleti erano per lo più di Cotrone,

tra i quali si distinse Milone.

Squillace, verso il golfo dello stesso nome, sulla cima di un monte, ed anticamente inespugnabile per la situazione. Celebre per essere stata patria di Marco Aurelio Cassiodoro, il quale salvò le scienze della loro perdita a tempo dei Goti avendo fondato a sue spese un monastero alle falde del monte Castellese, ove radunò tutti i letterati di quei tempi.

t5. La Calabria meridionale, ant. abitata da Greci, e da Bruzii. Essa è la più meridionale del Regno. Numera circa 283,638 an. Capitale Reggio, città antica, ed arciv. con reale Collegio, e 7,205 anime sullo stretto di Messina, ant. mare siculo,

ed è sede dei tribunali. Al s-e. di Reggio vedesi

il Capo spartivento, ant. Leucopetra.

Questa provincia comprende tre distretti, cioè di Reggio intendenza; di Gerace al n.e.; di Palmi al n. sul Tirreno. È da notarsi Gerace, ant. Locri Epizephirii, fabbricata da' Locri, che seguirono Ajace Oilèo a Troja.

II. I Dominii di là dal Faro comprendono l'isola di Sicilia, ed altre isole minori, che sono sul-

le coste della Sicilia.

L'isola di Sicilia era prima divisa in tre Valli, cioè in Val-Demona al ne. cap. Messina; Valdi-Mazarra all'o. cap. Palermo; Val-di-Noto al sec cap. Noto. Ora si divide in sette provincie, o Intendenze le quali prendono il nome dalle capitali. Esse sono

1. L'Intendenza di Palermo, con 446,000 an. Cap. Palermo, Panormus, sulla costa n., città arc. con porto molto frequentato. Essa è regolarmente fabbricata in una fertile pianura, ed è divisa in quattro parti da due grandi strade, che si

tagliano in croce. Conta circa 200 m. an.

Questa Intendenza abbraccia quattro distretti, cioè di Palermo; di Corleone al sud; di Termini all'e.; di Cefaltà all'e. di Termini Meritano osservarsi Monreale, in poca distanza al s-o. di Palermo; città arc. Termini ant. Thermae Himorenses, rinomata per le acque minerali. Vi si vede un bello aquedotto. Cefaltà città vesc. con un castello.

2. L' Intendenza di Trapani all'o. di Palermo, cap. Trapani ant. Drepanum, città commerciante con porto. Numera 25 m. an., ed ha ric-

che saline.

Questa Intendenza abbraccia i distretti di Trapani; di Mazzara al s.; e di Alcamo all' e. Sono da notarsi Marsalla al s. di Trapani, fabbricata sull'ant. Lilibeo. Si è resa celebre pel suo vino. Numera 15 m. an. Castel Vetrano al s-e. di Marsalla presso le rovine dell'antica Selinunte,

fabbricata da Fenicii, e distrutta dai Cartaginesi. 3. L' Intendenza di Girgenti al s-e. della precedente, capitale Girgenti, ant. Agrigentum. Fu patria del filosofo Empedocle, e conserva molti resti di autichità. Conta circa 16 mila anime.

Questa Intendenza comprende i distretti di Girgenti, di Sciacca al n.o.; di Bivona al n. Merita da notarsi Alicata o Licata al s-e. di Girgenti su di una specie di penisola presso la foce del Salso. Sono. celebri i suoti vini. Il poca distanza di questa città osservansi il monte Etnomus sopra di cui eravi un castello, in cui Falaride teneva il tor di bronzo.

4. L'Intendenza di Caltanissetta all' e. della precedente, cap. Caltanissetta con 16 m. an.

Questa Intendenza comprende i distretti di Caltanissetta; di Piazza verso il s-e.; di Terranova al s. di Piazza.

5. L' Intendenza di Noto all'e. cap. Noto.

Questa provincia comprende i tre distretti di Noto, ch'è intendenza di Siracusa al n-e., e di Modica all'o. di Noto. Merita da notarsi Agosta

al n. di Siracusa piazza forte con porto.

6. L'Intendenza di Catania al n. delle precedenti, cap. Catania, città ant. e vesc. decorata di eelebre Università di studii, di varii musei di storia naturale, e di antichità, con 47 m. an. Le sue strade sono larghe, e regolari. È stata molte volte danneggiata da forti tremuoti; ma la fertilità delle sue terre vi ha sempre richiamata molta popolazione. Al n. di essa in poca distanza giace P Etna terribile vulcano.

Questa Intendenza contiene tre distretti di Catania; di Caltagirone al s-o.; e di Nicosia verso il n-o.

7. L' Intendenza di Messina, al n. della precedente, cap. Messina, ant. Zancle sullo stretto dello stesso nome, città vesc, e bella con ottimo porto molto commerciale, ed una popolazione di 60 m. anime comprese le ville. Essa è fornita di una ben forte cittadella. È stata la patria di Antonello insigne pittore, il quale verso la metà del XV secolo introdusse in Italia la pittura ad olio.

· Questa Intendenza comprende quattro distretti di Messina; di Castroreale all' o.; di Patti verso il n-o. della detta; di Mistretta verso il s-o. di Patti. Sono da notarsi Melazzo verso il n-o. di Messina, e Taormina, ant. Tauromenium tra Messina , e Catania , città molto soggetta ai tremuoti. Nel suo territorio si trovano belli marmi, e si fanno eccellenti vini.

Le isole che appartengono alla Sicilia, sono

Le Lipari o Eolie sulla costa nord. Esse sono sette quasi tutte vulcaniche, e prendono il nome dalla maggiore. I vini di queste isole, e specialmente quello detto Malvasia, sono stimati. Stromboli ha un vulcano in attività. Appartengono all'Intendenza di Messina.

Ustica al n. di Palermo, appartiene a questa Intendenza. Essa è fertile.

Intendenza. Essa è fertile.

Le Egati, cioè Favignana, Marittimo, e Levanzo, le quali son dirimpetto Trapani cui appartengono. Inoltre quelle di Pantelleria, e di Lampedusa, al sud, non molto distanti dal Capo Bon in Africa, le quali appartengono all' Intendenza di Girgenti.

Monte. Nel Regno di Napoli i monti principali sono gli Appennini, i quali l'attraversano sino all'estremità più meridionale, estendendo varii rami. Il Velino, e Montecorno, detto il Gran sasso d' Italia nell'Abruzzo, sono i più alti Appennini. Merita da osservarsi il monte Massico oggi Mondragone nella Terra di Lavoro verso il Tirreno tra le foci del Garigliano, e quelle del Volturno. Esso fu celebre presso gli antichi pei suoi ottimi vini, e lo è pei suoi marmi, dei quali si è fatto molto uso nel Real palazzo di Caserta. Inoltre il Monte Gargano, o S. Angelo nella Capitanata.

Nella Sicilia sono i monti Nettunei, i quali si vogliono una continuazione degli Appennini, ed attraversano l'Isola dall'e. all'o. formando varii rami; inoltre l'Erice nella provincia di Trapani

molto celebre nelle favole.

VULCANI. Due sono i principali Vulcani nel Regno delle due Sicilie, il Vesuvio in Napoli, « Mongibello o Etna in Sicilia, che si eleva sul livello dal mare per 10,630 piedi. Le isole Eolie sono quasi tutte vulcaniche. É sorprendente il vulcano Stromboli, perchè una fiamma perenue lo sormonta, e la notte serve di fanale.

Fiumi. Molti fiumi irrigano questi paesi. Sono da

osservarsi nel Regno di Napoli motto di opet tia

Il Garigliano, ant. Liris, il quale è il più grande in tutto il Regno. Esso nasce nell'Abruzzo Aquilano, scorre verso il sud; riceve varii fiumi nel corso, e dopo un cammino di circa 85 miglia si scarica nel golfo di Gaeta. Non è navigabile che verso il suo sbocco.

Il Volturno, che prende l'origine da varie sorgenti nel contado di Molise; scorre verso l'ovest, è ingrossato da varii fiumi, tra' quali dal Calore; bagna la fortezza di Capua, e si versa nel Tirrono.

d'Inoltre il Silaro, che si scarica nel golfo di Salerno; il Noto nel Jonio; il Crati, il Sibari, l' Agri, ed il Bradano nel golfo di Taranto; l' Ofanto, il Sangro e la Pescara, il Vomano ed il Tronto nell' Adriatico.

Nella Sicilia sono la Giarretta, ant. Limeto che separa la Valle di Demona dalla Valle di Noto, e

si scarica nel golfo di Catania. Il Salso, ant. Stimera, il quale si versa presso Alicata, ch'è sul-

la costa sud.

Lagni, I laghi da osservarsi nel Regno di Napole e Sicilia, sono il lago Fucino o Celano nell'Abruzzo Aquilano. Esso è il più grande avendo
un perimetro di circa 50 miglia, ed una profondità di circa 36 e 45 palmi. Non ha naturale emissario, per cui s'innalza continuamente con danno
dei vicini luoghi, Claudio Imperatore tentò di aprire un aquedotto facendo traforare il monte Calviano, e così fare scaricar le acque del lago nel fiume Liri: una tale opera però non ebbe il suo effetto. È celebre il combattimento navale, che Claudio volle dare su questo lago, facendo combattere
sino all'esterminio molti rei condannati a morte
sopra due flottiglie nemiche.

I laghi di Lesina, di Varano, e di Salpi in-

torno al promontorio Gargano.

Il lago di Patria in Terra di Lavoro, presso il quale giaceva Linterno, ove Scipione Africano il naggiore volontariamente si esiliò, e mori. Inoltre nella provincia di Napoli l' Averno tanto celebre nelle favole; il Lucrino tra Pozzuoli, e Baja, così detto dal lucro, che si faceva dei pesci delicati. Oggi piccola parte di questo lago esiste, giacchè nel 1538 per un tremuoto insorse in esso un monte, detto Monte nuovo.

Il lago d' Agnano tra Napoli , e Pozzuoli , cele-

bre per la rinomata Grotta del Cane.

Svolo, e CLIMA. Il suolo di Napoli, e di Sicilia è generalmente fertilissimo in ogni genere di produti, e specialmente in olii, vini, grani, e frutti di ogni specio: l'agricoltura però non corrisponde alla fertilità del terreno; particolarmente in Sicilia, la quale un tempo fu chiamata il granile d'Italia. Abbonda di pascoli, e di bestiami e non mauca di

animali selvatici. Vi sono miniere di ferro, di carbon fossile, e di varii minerali. Nella Sicilia si coltivarono un tempo le canne da zucchero: ora produce in gran quantità eccellenti aranci, e pistacchi— Il clima è temperato e salubre, eccetto alcuni luoghi, ove per le acque stagnanti l'aria in alcuni mesi si rende mal sana.

Commercio. Gli oggetti principali di attivo commercio sono olii, vini, grani, sete, lane, e ligorizio.

GOVERNO, e RELIGIONE. II GOVERNO è MONARCHIco-creditario. L'erede alla corona ha il titolo di Duca di Calabria — La Religione è la sola Cattolica Romana.

## DELLO STATO PONTIFICIO.

CORINI. Lo Stato Pontificio, detto anche Ecclesiastico, o Romano, è al nord òvest del Regno di Napoli; è bagnato al nord-est dal mare Adriatico; al nord il Pò lo divide dal Regno Lombardo-retto, tiene all'ovest il Ducato di Modena, e la Toscana; e dè bagnate al sud-ovest dal Tirreno.

SUPERF., e Popolaz. L'intiera superficie di questo Stato è di 13,053 miglia con una popolazione di 2,600,000 anime.

CITTA' CAP. La capitale è Roma sul Tevere. Long.

E. 10 e o'; lat. 41 e 54' in circa.

Istoria. Divenuta Roma sede del Capo visibile della nostra sacrosanta Religione, i Romani Pontefici ottennero da Carlo Magno il dominio di essa, e del Ducato, che comprendeva i luoghi adjacenti. Indi acquistarono l'esarcato di Ravenna; e per le donazioni loro fatte da altri Sovrani, e specialmente dalla Contessa Metilde nel 1102, estesero grandemente il loro dominio in Italia. Acquistarono anche in Francia Juignone col Contado Venosino, loro concesso nel 1348 da Giovanna I Regina di Napoli, che n'era Signora. Nelle turbolenze nate in Italia, e specialmente nei 70 anni, che i Papi risedettero in Arigaone, varie provincie e città pontificie passarono sotto diversi Signori. Ritornati i Papi in Roma incominciaronsi a riunire gli Stati dispersi. Vi si aggiunsero nel 1497 Ferrara, e Comacchio ch' erano della casa d'Este, e nel 1649 Castro, ch' era dei Farnesi. Fu in seguito questo Stato pacificamente posseduto dai Romani Pontefici: ma negli ultimi tempi soffiì varii rovesci. La Francia s'impossessò di Avigaone, e del Contado Venosino; e Napoleone tolse ai Papi tutte le possessioni in Italia. Furono esse di nuovo restituite al Papa Pio VII, di felice memoria, eccetto le possessioni in Francia. Il Papa presente è Pio IX.

Divisione: Lo Stato Pontificio, oltre al distretto del Lazio, che comprende Roma ed i luoghi suburbani, ed oltre i Ducati di Benevento, e Pontecorvo, dei quali si è parlato nel Regno di Napoli, si divide in dieci provincie, le quali abbrac-

ciano 18 delegazioni.

I. Il Lazio o distretto di Roma, in cui vedesi Roma sul Tevere, cap, di tutto lo Stato. Questa città fu fondata da Romolo verso l'anno 753 prima di Gesù Cristo. Fu molto grande, quantunque più volte bruciata. Ora è una delle più belle città d'Europa, e numera circa 160 m. an. Un tempo fu la capitale di tutto il mondo pagano, e la residenza degl' Imperatori ; ora è la capitale di tutto il mondo Cristiano, e la sede dei Papi, successori di S. Pietro, e Capi visibili della Chiesa. Questa augusta prerogativa, ed il gran numero de'martiri, che l'hanno inaffiata col sangue, e dei quali possiede le preziose reliquie, le han fatto dare il nome di Santa. Molti sono i Collegi, tra quali meritano il primo luogo quello della Sapienza, ch'è il più antico, e quello della Propaganda. Numerose sono le Accademie, come quelle degli Arcadi, de'Lincei, degli Umo-

risti; quella di Pittura, e di Scoltura ec. Superbe, e numerose sono le Chiese: quella di S. Pietro passa per la più grande e magnifica dell'universo; basta dire, che fu l'opera di 18 Papi. In quella di S. Giovanni Laterano i Papi prendono il Possesso: Quella di S. Maria la Rotonda è ammirabile per la sua antichità, essendo stata presso i Romani un tempio consagrato a tutti gli Dei, ed era detto Panteon. Quella di S. Paolo la quale anni sono andò casualmente in fiamme, restando consumata l'intera volta tutta di rari legni costrutta. Magnifico è ancora il palazzo Vaticano, ove il Papa ordinariamente risiede. Vicino a questo palazzo è la celebre Biblioteca Vaticana, ricca di numerosi manoscritti in differenti lingue. Molto spaziose e helle sono le piazze pubbliche, e prodigioso il numero dei monumenti antichi, che essa conserva. E fornita di una cittadella detta Monte S. Angelo, ed è stata la patria di molti illustri personaggi. Inoltre Ostia al sud presso l'imboccatura del Tevere. Essa fu grande un tempo, e fu fabbricata da Anco Marsio; ora è quasi distrutta. Albano verso l'est di Roma fabbricata dalle rovine dell'antica Alba. I Signori di Roma vi hanno le loro case di campagna, e le loro ville. Frascati al n. di Albano ant. Tusculum , patria di Catone il Censore. Quivi i Romani venivano a villeggiare, tra quali Cicerone. Palestrina al s-e. ant. Preneste, celebre pel tempio consacrato alla Fortuna. Tivoli al n.e., ant. Tibur delizie di Cicerone. Presso di questa città il Teverone, ant. Aniene, fa una cascata di 140 piedi di altezza.

II. La Campagna o provincia maritima all'e, abitata ant. da Latini, Volsci, Equi, ec. Si stende sul Tirreno, e contiene le legazioni di Frosinone, piccola città presso i confini del regno di Napoli; e quella di Velletri. Inoltre Terracina, ant. Anxur, cap. dei Volsci, presso il mare.

III. La Sabina al n-e, della precedente, che con-

tiene la legazione di Rieti, ant. Reate, città vesc. sul Velino presso i confini dell' Abruzzo.

IV. Il Patrimonio di S. Pietro al n.o., il quale si stende sul Tirreno, e contiene le legazioni di Viterbo, città vesc. con 15 m. an. al piede di un monte, fabbricata da Desiderio ultimo re de Longobardi, e di Civita vecchia, ant. Centum-cellae, città vesc. commerciante, con porto franco, un arsenale. e 12 m. anime.

V. L'Umbria al n-o. divisa nelle legazioni di Spoleto, al n. di Roma, città vesc. con 7500 an., ed un forte castello situato su di un monte, e di Perugia al n-o. di Spoleto presso i confini della Toscana sul Tevere, città vesc. con università, e più di 16 m. an. Questa città e presso un lago del suo nome, detto ant. Trasimeno presso cui i Romani furono disfatti da Annibele. S. 18

VI. Il Camerino all' e. dell' Umbria. Forma la legazione di Camerino, città vesc. presso gli Ap-

pennini. È forte per la sua situazione.

VII. La Marca al n-e., abitata ant. dai Galli Senoni de dai Piceni. Si divide nelle legazioni di Ascoli, presso i confini dell' Abruzzo, città antica, e vesc. su di un monte, a piè del quale scorre il Tronto; di Fermo al n. di Ascoli, città arc. con istituti letterarii, e circa 11 m. an.; di Macerata al n. di Fermo, città vesc. industriosa con istituti letterarii, e 10m. an., e di Ancona al n. di Macerata, città arc. e forte, con porto frequentato, e più di 20 m. an. Si ammira in questa città l'arco trionfale tutto di marmo eretto dal Senato Romano in onor di Traiano per avervi fatto costruire il porto. Inoltre Loreto al sud di Ancona, città vesc. con 7 m. an., celebre per la Santa Casa che piamente, e con gravissime ragioni si crede essere stata quell'istessa abitata in Nazaret da Maria Vergine, Sinigaglia, ant. Sena gallica, cap. de' Galli Senoni, al n.o. di Ancona, con porto, e 8m. an. Nella fiera,

che ivi si tiene concorre gran numero di forestieri.

VIII. L' Urbino al n-o. della Marca, ant. abitato da' Galli Senoni. Contiene le legazioni di Pesaro alle foci della Foglia, che le forma un porto sull'Adriatico, con 12 m. an.; e di Urbino al s-o. di Pesaro, città arc. con un castello, istituti letterarii, e 7 m. an. Essa è celebre per essere stata patria

del pittore Raffaello.

IX. Provincia di Ravenna al n. di Urbino, anche abitata dai galli senoni. Si divide nelle legaziozi di Ravenna, città ant. ed arciv. con 15 m. an., residenza un tempo di molti Imperatori, sede di Teodorico re degli Ostrogoti, e la cap. dell'Esarcato; di Forlì al s-o. di Ravenna, città vesc. con circa 16 m. an. Inoltre Rimini alle foci della Marecchia, che le forma un porto sull'Adriatico, città mercantile con 17 m. an. Faenza al n-o. di Rimini, città vesc. sull'Amone con prù di 16 m. an. È la patria del celebre matematico Torricelli.

X. La provincia di Bologna al n-o. di Ravenna, ant. Gallia Cispadana. Comprende la sola delegazione di Bologna, città ant., ed arciv., con celebre università, ed istituti letterarii, e circa 64 m. an. Essa è la patria di Benedetto XIV, e di altri Papi, e di famosi pittori, tra gli altri del Domenichino, e di Guido. E detta la Grassa per la

fertilità del suo territorio.

XI. Provincia di Ferrara, ant. Gallia Cispadana, al n-e. di Bologna. Forma la legazione di Ferrara presso il Pò, città arciv., e commerciante, con forte cittadella, e circa 25 m. an. Essa è

la patria del poeta Guarini.

From e Lagur. Oltre il Po, che divide questo Stato dal regno Lombardo Veneto, il fiume principale è il Tevere, il quale nasce dagli Appennini, scorre dal n. al s., attraversa Roma, ed indi si scarica nel Tirreno presso Ostia. - I laghi sono quello di Perugia, ant. Trasimeno, e quello di Bolsena nel Patrimonio di S. Pietro. Suolo, e Clima. Il suolo è fertile, ed il clima è temperato. L'aria è generalmente grassa ed in

alcuni luoghi malsana.

Gov., e Relio. Il Governo è monarchico-elettivo. Il Papa viene eletto dai Cardinali, che sono al' numero di 70, uniti nel Conclave. Affinchè uno sia eletto Papa, è necessario che abbia due terzi di voti, — La Religione è la Cattolica Apostolica Romana.

### DELLA REPUBBLICA DI S. MARINO.

La piccola Repubblica di S. Marino è antichissima. È posta nello Stato Pontificio nella provincia di Urbino al s-o. di Rimini. Non consiste che nella città di S. Marino su di una montagna, ed in pochi villaggi. Ha un' estensione di 17 miglia con una popolazione di 7 m. an. Il Governo è repubblicano. È sotto la protezione del Papa. Commercia di vino, sete ec.

# DEL GRANDUCATO DI TOSCANA.

CONFINI. Il Granducato di Toscana tiene all'est est al sud lo Stato Pontificio, al nord i Ducati di Lucca, e di Modena, ed è bagnato all'evest dal Tirrene.

Sur., e Por. La superficie di questo Granducato, con la riunione avvenuta del Ducato di Lucca, conta ora 1,700,000 abit., ed una superficie di 6714 m. an.

CITTA' CAP. La capitale è Firenze nel Fiorentino.

Lat. 43 e 46; long. E. 8 e 59'.

Istoria. Questo paese, ant. abitato. dagli Etruschi, su in potere di Carlo Magno, indi passò solto particolari signori, e nel XI secolo sotto la Contessa Matilde. In seguito si divise in tre Repubbliche, di Firenze, di Pisa, di Siena, le quali tutte nel secolo XVI passaroao sotto la casa dei Medici, e Cosimo di questa samiglia ebbe il titolo di Granduca. Estinta tale casa, nel 1737 il Duca di

Lorena, sposo di Maria Teresa d'Austria, venne in Toscana. Divenuto Imperatore, fu Granduca il suo secondogenito Pietro Leopoldo. Nelle ultime vicende la Toscana col titolo di Regno di Etruria, fu data alla casa Borbone, che dominava in Parma, ed indi nel 1807 se ne impossessò Napoleone. Nel Congresso di Vienna del 1815 la Toscana fu restituita al Granduca Ferdinando, essendovi stati aggiunti i Presidii di Toscana, e la parte dell' Isola d'Elba, che appartenevano al regno di Napoli: il Principato di Piombino colle sue dipendenze, ch' erano del Principe Ludovisi Buoncompagni, più una parte della Lunigiana. Morto Ferdinando, il presente Granduca è il suo figlio Leopoldo.

Divisione. Questo Stato comprende i quattro territori Fiorentino, Pisano, Senese e di Lucca,

ed i paesi ultimamente acquistati.

1. Il Fiorentino è il più est, cap. Firenze sull' Arno, città arc:, industriosa; e commerciante, con circa 80 m. an. Essa è detta la Bella a cagione della bellezza dei suoi palazzi, ed altri edificii, tra quali la vasta Cattedrale di gusto gotico, ed il palazzo Pitti, in cui avvi la famosa Galleria, ove si trova una maravigliosa collezione di cose rare, di bronzi antichi, e di statue, tra le quali la Venere de' Medici, opera dello scarpello di Cleomene Ateniese. Le campagne d'intorno a Firenze sono fertili, e piene di ameni deliziosi giardini e case di campagna. Essa è fornita di Università, e di varie Accademie, tra le quali si rese celebre quella della Crusca. È stata la patria di Dante, Galileo, Macchiavelli, Americo Vespucci ec. In poca distanza al n. di Firenze è Pratolino casa di campagna del Granduca, fatta fabbricare dal Duca Francesco I. Inoltre Arezzo al s-e. città vescov. con 18 m. an. patria del famoso Michelangelo Bonarota, di Petrarca, e di Aretino Religioso dell' Ordine di S. Benedetto, il quale invento le note della musica

verso l'anno 1128. Pistoja verso il n-o. vesc. in fertile pianura a piè degli Appennini. Cortona al s-e. di Pistoja vesc.

2. Il Sienese al s.o., cap. Siena, città arciv. fabbricata sopra tre colline. Essa è fornita di celebre Università, e numera circa 4 m. an. Il linguag-

gio più puro italiano si parla in essa.

3. Il Pisano al n. del Sienese, cap. Pisa all' o, di Firenze, divisa in due parti dall' Arno. Essa è arc. con celebre Università, e 20 m. an. Famosa è la sua torre, in cui l'inclinazione è così sensibile, che sembra crollare. Inoltre Livorno al s. con porto franco sul Tirreno. Città vesc. e molto commerciante, con 50 m. anime. Volaterra al s-e. vesc., e patria di Persio.

4. Il Ducato di Lucca, ha una superficie di 328 m. an., e conta da per se 161,198 ab., situata in una fertile pianura ed è bagnata all'ovest dal Tirreno.

CITTA' CAP. La cap. è Lucca sul Serchio vesc. e forte con buone fabbriche di seta; Viareggio al n-o., luogo delizioso, con porto sul Tirreno. La Campagna Lucchese è celebre per le sontuose ville che vi si trovano.

I paesi acquistati sono

I Presidii di Toscana al s-o. del Sienese, nei quali vedesi Orbitello città piccola, ma forte, con porto, e circa 2000 an.

Il Principato di Piombino all'o., in cui vedesi Piombino, città forte con 4 m. an.

La Lunigiana Toscana situata al n-o. del Lucchese, ed al s-o. di Parma. In essa avvi Pontremoli, città vesc. e forte, con 2 m. an.

L'isola d' Elba dirimpetto al Piombino. In essa avvi Porto Ferrajo sulla costa n., e Porto Longone sulla costa est. Abbonda di miniere di ferro,

e di saline.

Appartengono alla Toscana varie altre isolette, eioè Giglio, Monte Cristo, Pianosa cc.

Fium. Il fiume principale è l' Arno, che nasce dagli Appennini, scorre dal s. al n., ed indi all'o., e si scarica nel Tirreno.

Suolo, e Clima. Il suolo è molto fertile, e ben

coltivato. L' aria è temperata , e sana.

Gov., e Religione è la Cattolica Romana.

#### DEL DUCATO DI LUCCA.

CONFINI. Il Ducato di Lucca, eretto in Ducato nel Cougresso di Vienna del 1815, e dato a Maria Luigia, già regina di Etruria ec., confina al nord col Ducato di Modena, all'est ed al sud col Granducato di Toscana, all'ovest è bagnato dal Tirreno. Essendo morta Maria Luigia, il Ducato è passato al suo figlio, ed ora per lo stesso Congresso è stato unito alla Toscana.

Superf., e Popot. La sua superficie è di 328

miglia con 161,198 an.

CITTA' CAP. La cap. è Lucca sul Serchio, vesc. e forte, con più di 22 m. an., e buone fabbriche di seta. Lat. 43 e 50, long. E. 8 e 10.

Viareggio al n-o. ha porto sul Tirreno.

## DEL DUCATO DI MASSA, E CARRARA.

Cons. Il Ducato di Massa, e Carrara negli ultimi tempi eretto, tiene al nord la Lunigiana Toscana; all'est il Ducato di Modena; al sud-ovest il Mediterraneo; al nord-ovest le possessioni del, Re di Sardegna. Apparteneva alla Principessa Maria Beatrice d'Este madre del Duca di Modena, la quale essendo morta, è stato unito al Ducato di Modena. Suprane, e Poron. La superficie di questo Ducato Ducato Ducato Ducato Ducato

è di 71 miglia con 27 m. an.

Le città principali sono Massa sul Frigido vesc. con 7 m. an.; Carrara al n. con 4500 an. Sono celebri le sue cave di marmi bianchi.

Ferr. Geog.

Conf. Il Ducato di Modena tiene al nord il Regno Lombardo-Veneto, all'est lo Stato Pontificio, al sud il Ducato di Lucca, e quello di Massa, al-

l'ovest il Ducato di Parma,

Supere. e Popol. La superficie di questo Ducato, per la riunione del Ducato di Massa e Carrara, già spettante alla Duchessa Beatrice d'Este Arciduchessa d'Austria, ha una superficie di 1570 miglia, con 400 m. abitanti.

CITTA' CAP. La cap. è Modena. Lat. 44 e 34,

long. E. o e 5'.

Istoria. La casa d' Este, una delle più antiche d' Italia, e che da gran tempo dominava in Ferara, occupò Modena, e Reggio, ed altri lubghi, dei quali nel 1452 si formò un Ducato, da cui ne fu smembrata Ferrara nel 1507. Nelle ultime vicende fu soggetto alla Francia, ma nel Congresso di Vienna del 1815 fu dato all' Arciduea Francesco primogenito della Principessa Maria Beatrice d' Este.

Divis. Questo Ducato comprende

1. Il Modenese, cap. Modena, ant. Mutina, al n.o. di Bolegna tra i due fiumi Secchia, e Panaro, città vesc. con celebre Università, molti istituti letterarii, e circa 27 m. an.

2. Il Reggiano al n e., cap. Reggio sul Tesso-

ne vesc. con 18 m. an. Patria di Ariosto.

3. La Guarfagnana al s-o. di cui Castelnuovo

sul Serchio è il principale luogo.

4. La Mirandola verso il n-e. Questo Ducato fu posseduto per molti anni dalla casa dei Pichi della Mirandola, ed è celebre il Principe di questa casa, nato nel fine del XVI secolo, per talento, per memoria, e per sapere. Inoltre Tignola sul Panaro, città fortificata, e patria di Ludovico Muratori.

Gov., e Reng. Il Governo è monarchico-eredi-

tario. La Religione è la Cattolica Romana.

CONF. Il Ducato di Parma tiene al nord il Regno Lombardo-Veneto; all'est il Ducato di Modena; al sud la Lunigiana Toscana, ed il Regno Sardo; all' ovest lo stesso Regno Sardo.

Sur., e Por. La superficie di questo Stato si sti-

ma di 1660 miglia con 440,000 an.

CITTA' CAP. La capitale è Parma: lat. 44 e 56',

long. E. 8 e 27'.

Istoria. La casa Farnese ottenne Parma, e Piacenza col titolo di Ducato nel 1546. Estinta questa casa passò il Ducato sotto la Spagna. Indi fu ceduto all' Imperatore Carlo VI; ma nel 1748 colla pace d'Aix la Sciapelle insieme con Guastalla, che prima era posseduta dalla casa Gonzaga, fu restituito alla Spagna, e fu governato dall' Infante D. Filippo, figlio di Filippo V, indi da Ferdinando suo figlio. Questi morto, l'occupò la Francia. Nel Congresso di Vienna del 1815 fu dato col titolo di Ducato a Maria Luigia d'Austria, vita sua durante: oggi è passato, per la cessione del Ducato di Lucca alla Toscana, al Infante di Spagna Carlo III.

Div. Questo Stato comprende

1. Il Parmeggiano, cap. Parma sul fiume dello stesso nome, città vesc. ed industriosa, con Università ed un' Accademia; un castello, e più di 30 m. an. Il teatro di questa città passa per uno de' più singolari e speciosi.

2. Il Piacentino al n.o., cap. Piacenza, così detta per la bellezza del suo fabbricato, e per essere presso il Pò alle foci della Trebbia, vescov., con una cittadella, e 18 m. an.

3. Il Ducato di Guastalla, che giace al n. del Ducato di Modena, ed al sud del Po. La principale città è Crostolo con 5500 an.

Gov., c Relig. La Religione è la Cattolica Romana, Il Governo è monarchico. CONFINI. Il Regno Lombardo-Veneto tiene al nord la Svizzera, P'Impero Austriaco; all'est lo stesso impero, e'l golfo di Venezia; al sud lo Stato del Papa, il Ducato di Modena, e'l Ducato di Parma; all'ovest il Regno Sardo.

Sup. e Popol. Questo regno si stima che abbia una superficie di circa 11,600 miglia con 4,700,000 an. Citta' Cap. La cap. è Milano sull'Olona. Lat.

45 e 25; long. E. 6 e 56.

Isr. Questo Regno, cretto nel Congresso di Vienna, è formato da quasi tutto l'antico Stato Veneto, dagli antichi Ducati di Milano, e di Mantova, dalle piccole porzioni degli Stati del Papa, e di Parma poste alla sinistra del Pò dalla Valtellina, e dalle Contee di Chiavenna e di Bormio, già suddite dei Grigioni.

Lo Stato Veneto, abitato prima dai Veneti, ed Euganei, formò in seguito una Repubblica governata da un Doge a vita, da un Senato, e dai Consigli. Questa estese talmente le sue conquiste in mare, ed in terra, che giunse a possedere Candia, Cipro, la Morea, l'Istria, la Dalmazia, e le Isole Jonie. Questa sua grandezza le mosse contro una lega dele principali Potenze d' Europa, ed incomincià a soffirir delle perdite: I Turchi le tolsero Cipro, Candia, la Morea, ed altri luoghi. Seguitò però a mantenersi nel suo stato. Ma negli ultimi teupi questa Repubblica cessò. Passò sotto la casa d'Austria indi fece parte del Regno Francese d' Italia.

Lo stato di Milano, abitato prima dagli Jusubri fu nel dominio dei Visconti, sotto de'quali fu ereto in Ducato nel 1365. Indi passò sotto gli Sforza, poi sotto i Francesi, ai quali lo tolse Carlo V e lo restitul agli Sforza: in seguito sotto la monarchia Spagnuola sino al secolo XVIII, nel quale tempo se ne impadronì la casa d'Austria, la quale ne con-

cesse varie porzioni al re di Sardegna, le quali ebbero il nome di *Milanese Savojardo*. Fece parte negli ultimi tempi del regno d'Italia.

Il Ducato di Mantova, ant. abitato dai Cenomani, nel 1328 fu sotto i Gonzaghi, e nel 1708 passò sotto la casa d' Austria. Fece anche esso parte del Regno d' Italia.

Divis. Questo Stato si divide in due governi di

Milano, e di Venezia.

I. Il Governo di Milano abbraccia i paesi posti tra il Mincio all'e., ed il Ticino all'o., e si divide in 9 delegazioni che portano il nome delle ca-

pitali. Esse sono:

- nt. Milano sull'Olona, città ant. cd arc., ticca, e mercantile, con un' Accademia di pittura, uua famosa Biblioteca pubblica detta Ambrosiana, e varii sitituti letterarii, e circa 205 m. an. Essa è la sede del Governo al di quò del Mincio. Per mezzo di alcuni canali comunica coll' Adda all'c., e col Ticino all'o. La Chiesa metropolitana è una delle più belle d' Europa, è tutta di marmo bianco, cd ornata di statue. Grande è il teatro detto della Scala. Vi si travagliano ottimi galloni d'oro, e di argento, ed il cristallo di Rocca. Valerio Massimo nacque in essa.
- 2. Como al n. presso il lago dello stesso nome, città vesc. è commerciante, con un liceo, e 12 m. an. È la patria di Plinio il giovane, e di Paolo.

Giovio celebre storico del 1600.

3. Sondrio al n-e. presso l'Adda prima di formare il lago di Como, già cap. della Valtellina.

4. Bergamo al s. di Sondrio in poca distanza dal Serio, vesc., con un liceo, e 17 m. au.

5. Brescia al s-c. di Bergamo, città vesc., industriosa, con un liceo, e circa 42 m. an. Vi si fabbricano belle armi, stoffe, tele, e merletti.

- 6. Mantova al s-e. di Brescia sul Mincio, che le forma un lago d'intorno, vese, e molto forte, con

un liceo, e circa 25 m. an. In Petula, villaggio vicino a Mantova, nacque Virgilio.

7. Cremona verso il n-o. di Mantova presso il Pò, vesc., con un liceo, e più di 23 m. an. La sua torre passa per la più alta dell'Europa. È stata la patria di Girolamo Vida, vescovo di Alba, e poeta latino. Inoltre Pizzighettone al n-o. di Cremona sull'Adda, piazza forte.

8. Lodi, e Crema formano una delegazione al n-o. di Cremona, Crema è presso il Serio, vesc. con circa 8 m. an.; Lodi al s-o. di Crema sull'Adda vesc. con più di 12 m. an. Nel territorio di Lodi si fa il formaggio detto Parmeggiano. La presente Lodi fu fabbricata da Federico Barbarossa in poca distanza dall'antica detta Laus Pompeja.

9. Pavia all' o. di Lodi sul Ticino, città vesc. con Università molto celebre, e circa 24 m. an. Essa fu la capitale del Regno dei Longobardi.

II. Il Governo di Venezia abbraccia il territorio tra il Mincio all'o., ed il Lisonzo all'e., e si divide nelle otto seguenti delegazioni.

1. Venezia fabbricata sopra 72 isolette unite per mezzo di molti ponti, nel fondo del golfo dello stesso nome. Il suo porto è molto vasto, e frequentato. Essa è industriosa, è sede di un Arcivescovo, e di un Vescovo greco, e del Governo al di là del Mincio. Superbo è il suo arsenale, magnifico è il palazzo, ove risedeva il Doge, e la chiesa di S. Marco, con la sua superba piazza, e con i 4 cavalli di bronzo. Sull'alta torre Galileo facea le cosservazioni astronomiche. Numera circa 104,000 an. Lat. 45 e 25', long. E. 10 e 20'.

Varie isolette presso le lagune verso il s. di Venezia appartengono a questa delegazione. Le città da osservarsi in essa sono *Malamacco* con porto, ed un tempo sede del Governo Veneziano, prima di passare in Rialto, ossia Venezia. *Chiozza*, o

Chioggia su di un'alta isoletta con un porto dife-

so da un forte.

2. Padova all'o. tra la Brenda c'I Bacchiglione, ant. Patavium, vesc. e commerciante, con celebre Università, e circa 50 m. an. Fu fabbricata da Antenore Trojano, ed è stata patria di T. Livio, e di altri illustri scrittori.

3. Rovigo al s. di Padova tra l'Adige, ed il Pò, città piccola, ma commerciante, con 7,000 au. In

essa risiede il vescovo di Adria.

4. Verona al n-o. di Rovigo sull' Adice vesc., con un liceo, e circa 55 m. an. Conserva molti avanzi di antichità. Vitruvio, Plinio il vecchio, e Catullo nacquero in essa.

5. Vicenza al n-e. di Verona presso il Bacchi-

glione, città vesc. con circa 30 m. anime.

6. Treviso al n-e. di Venezia, città vesc. con un liceo, e 18,000 an.

7. Belluno al n. sulla Piave, città vesc. con un liceo, e più di 16 m. an.

8. Udine sulla Roja nel Friuli, città vesc. con un liceo, e più di 17 m. an. Inoltre Palmanova al s. fortezza importante.

Fiumi e Lagui. I principali fiumi che bagnano

questo regno oltre il Pò, sono

Al Ticino, che esce dal lago Maggiore, l'Adda dal lago di Como; l'Oglio dal lago Iseo; il Mincio da quello di Garda, influenti del Pò.

L' Adige, sorge nel Tirolo, passa per Trento, e si scarica nel golfo di Venezia al n. del Pò.

Il Bacchiglione, la Brenta, la Piave, il Tagliamento, ed il Lisonzo, che si scaricano nello stesso golfo.

I laghi sono il Lago Maggiore, ant. Verbano, quello di Como, ant. Lario, l' Iseo, ant. Sevi-

no; di Garda , ant. Benaco.

Suolo, e Clima. Il suolo è fertile, e grasso. L'aria è fredda, ed umida.

#### DEL REGNO SARDO.

Conf. Il Regno Sardo continentale tiene al nord la Svizzera; all'est la stessa Svizzera, il Regno Lombardo-Veneto, il Ducato di Parma, la Lunigiana Toscana, ed il Ducato di Massa; al sud il Golfo di Genova; all'ovest la Francia.

Superer., e Por. La superficie di tutto questo Stato si stima di più di 21 m. miglia con una po-

polazione di 4,500,000 abitanti.

ne è la Cattolica Romana.

CITTA' CAP. La capitale è Torino, ant. Augusta Taurinorum, sul Pò nel principato del Piemonte. Lat. 45 a 4', long. E. 5 e 20' dal meri-

diano di Parigi.

Istoria. I Conti di Savoja ( paese che per situazione è per lingua non può appartenere all'Italia ) a poco a poco si resero padroni del Piemonte, e nel 1416 ottennero il titolo di Duchi. Vittorio Amedeo nel secolo XVIII ottenne il Monferrato, il quale prima era stato posseduto col titolo di Marchese da proprii Signori. Acquistò anche una parte del Milanese alla destra del Ticino, e nel 1713 divenne Re della Sicilia, in cambio della quale nel 1720 ricevè la Sardegna. Carlo Emmanuele suo figlio col trattato d' Aquisgrana acquistò altre provincie Milanesi, e così si rese rispettabile questo Stato. Ma nelle ultime vicende la Francia s' impossessò di tutt' i paesi continentali, e rimase la sola Sardegna al Re Carlo Emmanuele, il quale la cedè a suo fratello Vittorio Emmanuele. Col Congresso però di Vienna del 1815 la casa di Savoja è stata restituita ai suoi Stati continentali, essendovi stata aggiunta l'antica Repubblica di Genova col titolo di Ducato; più le Langhe, ossia i così detti feudi Imperiali; l'isola di Capraja, c'i piecolo principato di Monaco, che riconosce l'alto dominio del regno di Sardegna. Dalla Savoja però e stato tolto un piccolo ritaglio, che è stato unito al cantone Svizzero di Ginevra. Carlo Felice essendo morto senza erede, successe al regno Carlo Alberto Principe di Carignano, l'attuale regnante è suo figlio Vittorio Emanuele II.

Divis. Il regno Sardo si può dividere in pacsi

continentali, ed Isole.

Gli stati continentali si dividono in 5 dominii, i quali comprendono 20 provincie. Esse sono

1. La Savoja, ant. Sabaudia paese pieno di montagne altissime quasi sempre coverte di neve, la cese vedonsi Champery al confluente del Leisse, e dell'Albano, cap. del Ducato, ed un tempo residenza dei Duchi di Savoja, con circa 12 m. an. Montmelian sull'Isere'al see, celebre pei suoi vini. Thonon, e Ripaglia presso il lago ginevrino, e S. Maurizio alle falde del piccolo S. Bernardo.

Il Principato di Piemonte al s-e. della Savoja;
 così detto perchè situato a piè, e di qua delle Alpi,
 ant. abitato da Gozii, Taorini ec, In esso vedonsi

Torino al confluente della Doria piccola nel Pò, arciv. e commerciante con una forte cittadella, Università, e 114 m. an., cap. del Principato, e di tutto il regno. È molto autica, e regolarmente fabbricata. Le strade sono dritte e larghe, ornate di uniformi palazzi, e lavate ogui mattina da un ruscello, che vi si fa scorrere. Inoltre Carignano al sud sul Pò, col titolo di Principato, e con circa 8m. an.; Cuneo o Coni al s. sulla Stura, piazza forte con circa 18 m. an. Mondovi al n-e, di Cuneo, anche forte, vesc. con 16 m. an.

Nizza fortificata al s. presso i confini della Fran-

74
cia con porto, vesc. e commerciante, con più di
26 m. an., cap. di una contea, in cui nacque il
celebre astronomo Cassini.

Susa al n-o. di Torino, città molto antica, in cui vedesi un magnifico arco trionfale in onor di

Augusto, ed ha varie fortificazioni.

Ivrea al n-e. di Torino sulla Doria-Baltea, città ant. vesc. e forte.

Aosta al n-o. ant. Augusta praetoria, sulla Doria-Baltea, a piè delle Alpi Pennine. Vi si osservano molti antichi monumenti.

Vercelli al n-e. di Torino sulla Sesia, città

vesc. con 17 m. an.

3. Il Marchesato di Monferrato all'est del Piemonte. In esso vedesi Casale sul Pò, città cap.

yesc. e commerciante con più di 16 m. an.

4. Il Milanese Savojardo all'e., in cui vedonsi Alessandria, detta della Paglia, sul Tanaro, cità vesc. e fortissima con 25 m. an. senza la guarnigione; e Nooura al n. d'Alessandria sull'Agogna, vesc. e ben fortificata, con liceo, e circa 15 m. an.

5. Il Ducato di Genova ant. Liguria. In esso vedesi Genova cap. molto forte con porto franco, cd arsenale da mare, e da terra, con Università, molti magnifici palazzi, ed 98 m. an. Essa era cap. di una Repubblica, che si rese celebre per le sue conquiste, e pel suo commercio. Savona sulla riviera di ponente, città forte, e vesc. con piccolo porto, e circa 12 m. an. Spezia sulla riviera di levante con poto sul golfo dello stesso nome.

Il Principato di *Monaco*, posto all'est di Nizza. La cap. *Monaco* è su di uno scoglio che si avanza nel mare; non ha che una strada, ed una rada, e 1130 au.

Le isole sono: La Sardegna, ant. Ichnusa, al. s. della Corsica, dalla quale è divisa per lo stretto di S. Bonifacio. Essa ha titolo di reguo, ed è divisa in parte n., e parte s.; Cagliari nella parte

s. è la cap., arc. con porto frequentato sul gosfo dello stesso nome, con un sorte castello, un'Uni-versità, e 27 m. an. Sassari nella parte n. è anche arciv. con una Università, e 19 m. an. Appartengono a quest'isola varie piecole isolette, che la circondano, delle quali le principali sodo S. Antioco, S. Pietro, e l'Asinara. L'Isoletta di Capraja tra la parte n. della Corsica e la Toscana non ha che 2800 an.

Frusi. Oltre il Pò, i fiumi di questo Stato che meritano considerazione sono nel continente il Varo che lo separa dalla Francia, e si scarica nel Mediterraneo; la Magra, che anche si versa nello stesso mare, le due Dorie Baltca e Riparia, la Sesia, ed il Tanaro; che influiscono nel Pò; nella Sardegna l'Oristagni che si perde in un golfo del lo stesso nome sulla costa ovest; la Flamendosa, che per tre bocche si scarica presso la costa est.

Svolo, e CLIMA. Il suolo nella Savoja, e nella parte nord del Piemonte è montuoso, e poco atto all' agricoltura, nel resto è fertile. Nel Genovesato abbondano gli aranci, le olive, i cedri, i limoni ec. L' aria nella parte n. del Piemonte, a cagione dei monti coverti di neve, è rigida. La Sardegna è fertilissima in grani, ed aranci. Abbonda di animali; vi si trovano delle miniere d'argento, e d'oro. Vi nasce un'erba, che mangiata o fiutata produce un riso forzato, donde è venuto il riso sardonico.

Gov., e Rel. Il governo è monarchico ereditario solo nei maschi. La Religione è la Cattolica Romana.

# DELL' ISOLA DI CORSICA.

SITUAZ. L'isola di Corsica, ant. Cirno, giace al n. della Sardegna, dalla quale è divisa pel canale di S. Bonifacio.

SUPERF., e Por. La sua superficie è di 2,850 miglia con 174 m. abitanti. 'Istoria. Quest'isola era posseduta dai Genovesi i quali, sotto la guida di una donna chiamata Corsa, ne scacciarono i Saraceni. Nel 1730 gli abitanti di quest'isola si ribellarono, ed i Genovesi', non potendoli sottomettere, nel 1786 la cederono alla

Francia, che ora vi domina.

Divisions. La Corsica prima formava due dipartimenti detti del Golo, e del Liamone, oggi no forma uno detto della Corsica. La cap. è Ajaccio. nella costa o. su di un golfo, vesc. con buon porto, una cittadella, e 8 m. an. Fu detta Urcinium dai Romani per i vasi di creta in essa fabbricati per conservare il Falerno. Inoltre Bastia al nord sulla costa est, già capitale della Corsica, città forte con porto, ed 11 mila anime. Bonifacio rimpetto alla Sardegna ha un buon porto ed è fortificata.

Suolo, e Clima. Il suolo è sabbioso, e non produce che vini, legumi, e frutta. L'aria è grossa, è malsana.

# DEL GRUPPO DI MALTA.

STUAZ. Il Gruppo di Malta, che è formato dall'isola di *Malta*, ant. *Melita*, e da quelle di *Gozzo*, ant. *Gaulus*, e di *Comino*, giace tra la Sicilia al n., e l' Africa al s.

Sur. e Por. La superficie di questo gruppo è di

128 miglia con 106 m. an.

Isronia. Malta era prima dipendente dalla Sicilia. L'imperatore Carlo V, come Re della Sicilia, la donò nel 1530 ai Cavalieri Gerosolimitani, i qualipoi furon detti Cavalieri di Malta. Costoro la conservarono fino al 1798, nel qual tempo se ne impadronirono i Francesi, ai quali la tolsero gl'Inglesi.

La Valletta, ossia città nuova, è la capitale di Malta, e di tutto il gruppo. Essa è una delle più forti piazze del mondo, e molto commerciante, ottimo è il suo porto, e numera, compresì i subor-

ghi, 32 m. an. Lat. 35 e 54.

Malta nell'interno del paese è piazza forte.

Suolo, e Clima. Il suolo non produce che cotone, miglio, e frutta, ed abbonda di mele. L'aria, attesa la sua situazione, è molto calda.

## DELLE ISOLE JONIE.

STUAZ. Le isole Jonie sono situate parte al sud della Morea, e parte nel Jonio, da cui han preso il loro nome, e si estendono dal gr. 35 e 50' al 39 e 48' di lat. nord.

Sur., e Por. L'intiera superficie di tutte queste isole si stima di 700 miglia con 216 m. an.

CITTA' CAP. La cap. è Corfù sulla costa est dell'isola dello stesso nome. Lat. gr. 30 e 33', long. E. 17 e 50'.

Istoria. Le isole Jonie anticamente fecero parte della Grecia, e quasi tutte ebbero i proprii Signoti. Furono indi in potere de Romani, ed in seguito furono sotto la Repubblica Veneta. La Russia, e la Porta stabilirono che di esse si formasse una Repubblica detta settinsolare dal numero delle principali, cioè Corfu, Paxo, Cefalonia, S. Maura, Itaca, Zante, e Cerigo, sotto la protezione della Russia. Nel Congresso di Vienna passarono sotto la perpetua protezione dell'Inghilterra, la quate ha dritto di tener la guarnigione nelle piazze, e di comandar le truppe.

Div. Si potrebbero dividere in tre gruppi, di Corfù, al n., di Cefalonia nel centro, e di Cerigo al s. Noi descriveremo le isole principali, le

quali principiando dal n. sono

Corfu, ant. Corcira, e Feacia, celebre nelle favole pel naufragio di Ulisse, e pei giardini di Alcinoc. Cap. Corfu sulla costa est, e 12 m. an, molto forte, e residenza del governo. Fu ercita in questa città una Università sotto gli auspicii del celebre Lord Guilford.

Paxo al s-c. piccola isola, cap. S. Nicola, con

porto, e circa 2,600 an.

S. Maura, ant. Leucade, e Nerito, la capitale ha lo stesso nome, città forte con due porti, e circa 6 m. anime.

Cefalonia al s., cap. Cefalonia, città vesc. e forte con circa 8 m. an. Quest'isola è la più grande di tutte.

Theaki, o Itaca, al n-e. di Cefalonia, celebre per Ulisse suo Re. Il villaggio più grosso di quest' Isola è Valchi con porto.

Zante, ant. Zacinto, al s. di Cefalonia, cap. Zante, città forte con porto, con un Vescovo Cattolico, ed un Greco, e circa 17 m. an.

Cerigo, ant. Citera, al s. della Morea. La cap. è una piccola città con porto, ed ha un Vescovo Greco. Suolo, e CLIMA. Il suolo è generalmente fertile.

Il clima è dolce, e temperato. Commercio. Il commercio attivo consiste in vini,

olio, sale, cotone, e frutti secchi.

Gov., e Rez. Il governo è repubblicano. La religione dominante è la greca scismatica, vi sono però molti Cattolici, ed anche Ebrei.

# DELLA TURCHIA EUROPEA.

SITUAZIONE. La Turchia Europea, compresa l'isola di Candia si estende dal gr. 35 circa al 48 e 12' di lat. n., e dal gr. 13 e 29' al 27 e 34' di

long. E. dal Merid. di Parigi.

CONFINI. La Turchia Europea tiene al nord l'Impero Austriaco, e Russo, all' est l'Impero Russo, ed il mar nero, al sud il mar di Marmara, l'Arcipelago e la Grecia; all'ovest il Jonio, l'Adriatico e l' Impero Austriaco.

Sur. e Por. La superficie si stima di circa 150 m.

miglia con circa 10 milioni di abitanti.

CITTA' CAP. La cap. è Costantinopoli. Lat. 41 e 4', long. E. 26 e 40'.

ISTORIA. Il paese, che oggi porta il nome di Turchia Europea, fu abitato nella parte n. dai Daci, Mesii , Bulgari , e Traci , e nella parte s. dai Macedoni e Greci. Essi avevano i loro particolari governi, cd i Greci specialmente si resero celebri nelle scienze, nelle arti, e nelle armi. I Romani s'impadronirono dell' intiero paese, e nella decadenza del loro impero vi penetrarono i Barbari. Soffrì varie vicende, e finalmente vi giunsero i Turchi popoli discendenti dagli Sciti, sotto di Marat nipole di Ottoman il quale stabili per sua residenza Adrianopoli. Maometto II figlio di Amurat II prese Costantinopoli nel 1433, mentre vi regnava Costantino Paleologo, e la fece sua residenza. I suoi successori estescro le loro conquiste in terra ferma, e nelle isole, ma in varie guerre avute colla casa d'Austria, e colla Russia perderono molti paesi nella terra ferma. Nell' ultima guerra terminata colla pace di Adrianopoli nel 1829, la Porta ha dovuto riconoscere l'indipendenza dei Principati di Moldavia, e Vallachia, e della Scrvia, e l'emancipazione dei Greci, per la quale la penisola di Morea, con porzione della terra ferma giusta i limiti fissati nel 1832 dai plenipotenziari Russo, Francese, ed Inglese; le Cicladi, e l'isola di Negroponte formano una stato separato.

Divisione. L'impero Turco è presentamente diviso in Ejalet, ossia grandi governi, e questi in Pascialit, Sanciaccati ec. Noi seguiremo la divisione antica della Turchia Europea in terra ferma, ed in isole.

I. La Terra Ferma, principiando dal n. contiene 1. Una parte della Moldavia, parte dell' antica Dacia, cap. Jassy, presso il Prull, piazza forte con 50 m. an. Essa è la residenza dell' Ospodaro, e di un Vescove greco.

2. La Vallachia al s-o. parte della Dacia, cap. Tergovisto; ma l'Ospodaro risiede in Bukarest al s-e. sul Dumbrovizza con 60 m. an. Essa è auche

la sede di un Metropolitano greco. Inoltre Brahilov o Braila, e Giurgevo sul Danubio città forti.

3. La Bulgaria al s., ant. Mesia inferiore, cap. Sofia in vasta pianura con circa 46 m. an. In essa risiede il Beglierberg, un vesc. cattolico ed un metropolitano greco. Inoltre Vidino al n. sul Danubio, piazza forte con circa 25 m. an. Nicopoli sullo stesso fiume, anche forte, e commerciante. Silistria al n-e. di Sofia presso il confluente del Missovo col Danubio. Essa è fortificata, ed è la sede di un metropólitano greco, conta 40 m. an. Roustkouk all'o. di Silistria presso il Danubio. Shumla, o Sciumla, presso il Balcan, e Varna presso il mare Nero, sono piazze forti. Selimno, o Selimnia presso il Balcan in cui si lavorano ottime canne da schioppo.

4. La Servia all'o. ant. Mesia superiore, o nuova Dacia, paese tutto popolato da Greci Scismatici col titolo di principato, cap. Belgrado ant. Singiduno, sul confluente della Sava nel Danubio, Nel 1813 le sue fortificazioni furono distrutte dai Serviani, rimanendovi la cittadella. Il Principe però per lo più ha per sua residenza Kruchovats o Kragojewatz al sud di Belgrado sul Toplitza. Semendria sul Danubio è la residenza del Bassà.

5. La Bosnia al n-o. , ant. parte dell' Illirico cap. Banialuka sul Verbas; città forte con 15 m. an. Bosna-Serai, o Serajo, al s-e., fortificata e commerciante.

6. La Croazia Turca al n-o., parte dell' antico Illirico, cap. Bihacz su di un'isola formata dall'Un-

na , città forte.

7. La Dalmazia Turca al s-o., ant. parte dell' Illirico cap. Trebigno verso il Jonio, con un vescovo cattolico, e 10 m. an. Inoltre la fortezza di Novi sull' Unna. In questa provincia è compresa l' Herzegovina , cap. Castel-Nuovo.

Ad un miglio in circa dal mare avvi Montenero.

che è un distretto montuoso, abitato da gente guerriera ed indipendente. Cetigna è il principale loro Borgo. Il capo luogo de' Montenegrini è un vescovo greco.

8. La Romelia o Romania, ant. Tracia, al s, della Bulgaria, cap. Costantinopoli, o Isambul sullo stretto del medesimo nome. Essa fu fabbricata da Costantino il grande sulle ruine di Bisanzio cap. della Tracia. In essa risiede il Gransignore, un Patriarca greco, un vescovo cattolico, ed un capo degli Ebrei. Ha un porto molto frequentato e numera più di Goo m. an. La situazione della città è molto bella. Inoltre Adrianopoli al n-o. sul Marizza, città grande, e commerciante con più di 100 m. an.

I Dardanelli sono due castelli, uno in Europa, e l'altro nell' Asia, che difendono l'entrata dello stretto del medesimo nome, largo non più di due

miglia e mezzo.

O. La Macedonia all'o. della Romelia, celebre per i suoi antichi re Filippo, ed Alessandro il grande, cap. Salonicco nel fondo di un golfo dello stesso nome, ant. Tessalonica, città forte, e commerciante con 70 m. anime. Inoltre Contessa all'e. con porto sul golfo dello stesso nome. Al s-o. di questo golfo vedesi il Monte Athos, ossia Monte Santo, che forma una specie di promontorio. Esso è famoso pel gran numero di monasteri greci dell'ordine di S. Basilio, ed ivi i greci tengono i principali stabilimenti d'istruzione. Filippi al n-e. presso lo stesso golfo fabbricata sulle rovine dell'antica Filippi, celchre per la vittoria riportata da Ottaviano, ed Antonio sopra Cassio e Bruto.

10. L'Albania all'o. della Macedonia, ant. compresa nell'Illirico, essa è tutta abitata da Greci Latini: cap: Scutari presso il lago dello stesso nome, città forte, con Arcivescovo cattolico. Essa è la residenza di un Bassà. Inoltre Durazzo al s. presso il mare, ant. Dirrachium, celebre per l'esilio di

Ferr. Geog.

Cicerone. Prevesa al s-e. all'entrare del golfo di Arta, città forte, mercantile, con porto. Prima apparteneva ai Veneziani. Al n. di Prevesa vedonsi le montagne di Suli, abitate da popoli guerrieri detti Sulliotti. Essi vivono indipendenti. Arta al n-e. sul golfo dello stesso nome, sede un tempo dei Re di Epiro, tra i quali si distinse Pirro. Verso il s-o. vedesi il Capo Figalo, ant. Capo d' Azio presso il quale Ottaviano riportò la famosa vittoria su di Antonio, e Cleopatra.

11. Parte della Tessaglia, o Passialik di Jannina, al s-e. dell'Albania, capit. Janina, o Giannina presso un lago dello stesso nome, città mercantile con 10 m. an. Inoltre Tricala al s-e. capo luogo del Sanciaccato di tale nome. Larissa al n-e. della precedente sulla Salambria città mercantile con 90 m. an., famosa per la nascita di Achille; e Farsa al s-o, ant. Farsaglia, celebre per la vittoria

di Cesare su di Pompeo.

II. Le Isole principali, che geograficamente spettano alla Turchia Europea sono Candia, ant. Creta, la più grande di tutte, e divisa in tre Pascialik. Le città da notarsi sono Candia sulla costa n., città forte con porto e circa 20 m. an. — Canea verso l'o., città forte con porto, e circa 12 m. an. Stalimene, o Lemno, al n. quasi dirimpetto allo stretto dei Dardanelli. La cap. la un piccolo porto. Tasso al n. presso il golfo di Contessa. Vi si trovano miniere d'oro, e di argento.

Monti. I monti della Turchia Europea sono il Monte Emo, che attraversa la parte n. dall'o. all'e., l'estremità di tale catena verso il mar nero prende il nome di Balkan, ed estende varii rami: i monti della Chimera, ant. Acrocerauni nell'Albania.

Fiumt. Oltre il Danubio, che in alcuni luoghi ha un miglio di larghezza, ant. Istro, ed oltre la Sava, ed il Pruth, che separano la Turchia Europea dagl'imperi Austriaco e Russo, i fiumi più rinomati sono il Marizza, ant. Ebro, che nasce dal monte Emo, attraversa la Romania, e si scarica nell'Arcipelago, lo Strimone, o Jemboli; il Vardar, ed il Platamone, che scorrono per la Macedonia, e si scaricano il primo nel golfo di Contessa, e gli altri in quello di Salonick, la Salambria, ant. Peneo, che nasce dal monte Pindo bagna la Tessaglia, e si scarica nel golfo di Salonick.

Lagni. Pochi sono i laglii, e di poca considerazione. Merita qualche riguardo quello di Scutari nel-

l' Albania.

Suolo, e Clima. Il suolo della Turchia Europea è generalmente fertile, ma poco coltivato. Abbonda d'olio, e di buoni vini, specialmente nelle isole, di animali domestici, e di buoni marmi. — Il clima è temperato, e salubre.

Conmencio. Si esportano dalla Turchia Europea pelli conciate, vini, olii, grano, cotone, cavalli,

tabacco, frutti secchi, e marmi.

Gov., e Relig. Il Governo è monarchico-dispotico. Il monarca si chiama Sultano, Gransignore. La Potenza Turca dicesi Porta e Porta Ottomano, il primo ministro Gran Pisir, ed il segretario di Stato Reis-Effendi. Il Consiglio è detto Divano. L'attuale Sultano s'impegna per l'istruzione del suo popolo, e di ridurre il suo stato alla civilizzazione europea.

I Principati di Moltavia, di Vallachia, e della Servia pel trattato di Akerman tra la Russia, e la Porta, confirmato da quello di Adrianopoli nel 1829 riconoscono la sovranità della Porta, cui pagano un annuo tributo, ma hanno indipendentemente un'amministrazione nazionale, una libertà di commercio, e libero è l'esercizio del culto greco. Sono governati da particolari Principi detti Ospodari i quali sono a

vita, ed hanno i loro Divani, cui consultano negli affari interni. Detti principati sono sotto la protezione della Russia. La religione dominante è la maomettana della setta di Omar; la greca vi è tollerata. Il primo ministro del culto dicesi Mufti.

#### DELLA MONARCHIA GRECA.

SITUAZ. La Monarchia Greca si estende dal gr. 36 e 50 al gr. 39 in circa di lat. nord, e dal gr. 18

circa al gr. 22 circa di long. E.

Cons. La Monarchia Greca tiene al n. la Turchia Europea, lungo una linea tirata dal golfo di Artaal golfo di Volo; all'e. è bagnata dall'arcipelago; al s. ed all'o. dal Jonio.

Sur., e Por. La superficie di questo stato si può stimare di circa 16 m. miglia con una popolazione

di circa un milione.

CITTA' CAP. La cap. è Atene.

Istoria. I paesi, che oggi compongono la Monarchia Greca, formarono prima varii stati, i quali passarono sotto il dominio del Romano Impero, e nella divisione di esso fecero parte dell'Impero d'Oriente, ed in seguito furono soggetti alla porta Ottomana. Negli ultimi tempi si emanciparono dal dominio della Porta, la quale per le negoziazioni della Russia, Francia ed Inghilterra cede ai Greci la Morea la Livadia parte della Tessaglia, ed alcune siole dell' Arcipelago, e nel 1832 fu di tali paesi costituita la presente Monarchia Greca.

Divis, La Monarchia Greca abbraccia terra ferma

ed isole.

La terra ferma andando dal 11. al s. comprende : 1. Parte della Tessaglia, in cui vedesi Zeituni presso il golfo dello stesso nome. Fa commercio di grani sete e cotone.

2. La Livadia al s. ant. Ellade, ossia vera Gre-

cia cap. Atene presso il golfo di Engia capitale di tutto lo Stato. Conserva molti resti di antichità, tra i quali il tempio di Cerere, che ora serve di chiesa ai Greci : le rovine dell'Areopago , del Liceo , e del Pritaneo. È fornita di una cittadella detta Acropoli. Inoltre Livadia la quale fa commercio di rubbia, e di Kermes. Tiva, ant. Tebe al n-o. tra Livadia ed Atene. Lepanto presso l'entrata del golfo di tale nome. Salona al n.e. della precedente.

3. La penisola di Morea, ant. Peloponneso. unità al continente per l'istmo di Corinto; che divide i due golfi di Lepanto all'o., e di Engia all' e. La sua cap. era Tripolizza oggi distrutta. Di-

videsi in 4 provincie cioè ..

1. La Romania verso il n.e. cap. Nauplia. sul golfo dello stesso nome, e fornita di una cittadella detta Palamede. Inoltre Corinto sull' istm , anticamente celebre per le sue ricchezze. Fu fabbricata da Sisifo, figlio di Eolo, e rifabbricata da Corinto Argo sulla costa est , ant. capit. dell' Argolide. 2. L' Acaja o Arcadia verso il n-o. cap. Pa-

trasso sul golfo di tal nome.

3. La Messenia al sud della precedente. In essa vedonsi Navarino ant. Pilos di Mesenia alle falde del monte Egialeo, Modone e Corone con porti.

4. La Laconia al s-e., ove vedonsi Mistra vesc. e forte sul Vasilopotamo, in poca distanza dalle rovine di Sparta; e Napoli di Malvasia presso le rovine di Epidauro. Al sud di Mistra evvi il paese dei Mainoti, ant. Iloti. Esso si estende sino al capo Matapan, ed il suo principale luogo è Maina.

5. Le Isole , le quali distinguousi in Cicladi ,

ed in Sporadi.

Le Cicladi così dette perchè sono situate in giro intorno alla piccola Sdili ant. Delo, sono all' e. della Morea. Le principali sono Andro, Mykoni, Paro , Naxia , ec.

Le Sporadi ossia sparse sono Negroponte ant. Eubea, divisa dalla Livadia per un canale detto stretto di Euripo. La cap. ha lo stesso nome ed è l'antica Calcide. Essa è situata sulla parte più stretta del canale, non avendo quivi che 50 passi di larghezza, ed è unita al continente per un doppio ponte. E fornita di porto, e fa commercio di vini, olio; mele, e cotone. Salamina, oggi Culuri nel golfo di Egina, o d'Atene celebre per i suoi antichi abitanti detti Mirmidoni i quali seguirono Achille contro Troja. Idra tra il golfo di Egina e quello di Nauplia. Le altre sono di poca considerazione.

Monti. Sono molto celebri il Pinto nella Tessaglia. L'Elicona, il Citerone, il Parnasso, l'Oeta nella Beozia, oggi Livadia, ed è famoso il passo delle Termopoli, oggi Bocca di Lupo tra la Fo-

cide e la Tessaglia.

FIUMI. I principali fiumi sono il Ceffiso, e l'Asopo nella Livadia; l' Alfeo, ed il Vasilopotamo ant. Eurota nella Morea.

Commercio. La Grecia fa commercio di vini, se-

ta, biade, cotone, e di frutta secche.

Suolo, e CLIMA. Il suolo è molto atto all' agricoltura, la quale è trascurata. La Morea è montuosissima; i vini, e le frutta sono però eccellen-

ti. Il clima è temperato, e sano.

Gov., e Rez. Il governo è monarchico temperato da una rappresentanza. Ottone figlio del Re di Baviera è il presente Sovrano destinato dalle tre suddette alte Potenze. La religione è la Greca Scismatica; ma il Sovrano è cattolico.

#### DELLA MONARCHIA FRANCESE.

Situazione. La monarchia francese si estende dal gr. 42 e 23' al 51 in circa di lat. n., e dal gr. 7 e 10' L. O. al gr. 5 e 50' L. E.

Contrat. La Monarchia francese tiene al nord la Manica col passo di Calé, la Monarchia Belgica ed Olandese, la Prussiana, e la Confederazione Germanica; all'est la stessa Confederazione, la Svizzera e gli Stati del re di Sardegna; al sud il Mediterraneo, e la Spagna; all'ovest l'Atlantico.

Sup., e Por. La superficie è di circa 160 m. mi-

glia con più di 34 milioni di an.

CITTA' CAP. La capitale è Parigi nell'isola di Francia sulla Senna. Lat. 48 50', long. o.

Istoria. Questa regione, che prima aveva una maggiore estensione, fu detta Gallia dai Galli suoi abitanti, popolo gnerriero. Ginlio Cesare la conquistò, e la divise in Belgica, Aquitanica, e Celtica. Indi fu soggetta alle invasioni di nazioni diverse, specialmente de' Franchi, popoli della Franconia, dai quali ebbe il nome di Francia. Questi vi fondarono la prima monarchia nel V secolo, e la stirpe regnante fu detta de' Merovingi da Meroveo loro terzo Re. Indi nell' VIII secolo successe quella de' Carolingi da Carlo Martello padre del re Pipino. Nel X quella di Capetingi da Ugon Capeto; nel 1589 salì al trono la casa Borbone in persona di Enrico IV re di Navarra. Tra i successori di questo gran Re molto si distinse Luigi XIV colle suc conquiste, e con proteggere le scieuze, e le arti. Sotto Luigi XVI la Francia si eresse in Repubblica, indi in Impero, avendo eretto per Imperatore Napoleone Buonaparte. Quest' uomo portò le armi francesi in Italia, in Germania, in Olanda, ed estese grandemente il suo impero; ma vinto, ed abbattuto dalle Potenze alleate, la Francia fu ridotta allo stato presente, e fu restituita al trono la famiglia Borbone. Ultimamente i francesi clessero per loro re il Duen d'Orleans Luigi Filippo col titolo di re de' francesi.

Divisione. Tutto il territorio francese, compresa la Corsica, è ora diviso in 86 dipartimenti. Noi però seguiremo l'antica divisione in 32 governi, o grandi provincie, indicando il numero de dipartimenti, che in ciascun governo comprendesi. Si è parlato della Corsica nella descrizione d'Italia.

Dei 32 governi otto sono al nord, cioè

1. La Fiandra Francese (col Campresis, ed Hainault francese, dip. del nord), cap: Lilla piaza forte sulla Deule, e la Lis con circa 70 m. an. Inoltre Dunkerque, città forte con porto sul mare di Germania, e 25 m. an. Valenciennes, e. Cambrai, piazze forti sull'Escaut, in esse si fan merletti a punti d'Inghilterra.

2. L'Artesia al s-o. (col Bolognese, e colla parte n. della Picardia dip. del passo di Calè), cap. Arras, piazza forte sulla Scarpa, vesc. o, 20 m. an. Calais Calè con porto molto frequentato sullo stretto dello stesso nome largo 22 miglia. Di

quà ordinariamente si passa in Inghilterra.

3. La Picardia al s., (dip. della Somma) cap.
Amiens sulla Somma, città vesc. con università, e
circa 42 m. an. Peronne al n.e. sullo stesso fiume,
piazza forte, con circa 4 m. an.; non è stata mai
presa; per cui è detta da Francesi la Pucello. Da
Peronne a S. Quintin, ove son molte fabbriche di
tela battista, vi è un canale, che passa sotto una

montagna.

4. La Normandia al so. (dip. della Senna interiore, de Calvados, della Manica, dell'Orne, e dell'Eure) cap. Roano, Rouen, sulla Senna, città arc. con università e go m. an. Essa è una delle più ricche, e mercantili della Francia, avendo gran numero di manifatture di ogni sorte. È stata la patria de' fratelli Corneille. Sono da notarsi Havre alle foci della Senna con porto, che può contenere 300 bastimenti, con circa 21 m. an.; e Cherbourg, Scerburg, con vasto porto illuminato da un magnifico fanale.

5. L'Isola di Francia all'est, (dip. Oise, Aisne, Senna le Marna ) cap. Paris: ossia Parigi, Lutetiae Parisiorum, sulla Senna, città arc. ed una delle più belle, ricche e popolate d'Europa. Essa è fornita di università , la quale è stata sempre riguardata come molto celebre in Europa. Molte sono e rinomate le Accademie, e numerosi i collegii, L'ardor senza pari, ed il gran successo, con cni si coltivano le scienze, le belle lettere, e le arti, le hanno acquistato uno dei primi ranghi tra le più fiorite città del mondo. Numerosi sono gl'illustri personaggi, de' quali è stata patria. Belle sono le pubbliche piazze ornate di statue , e numerosi sono i magnifici edificii, tra quali la Chiesa di S. Genoviefa, il Louvre, a cui è unito il palazzo delle Tuilleries, il Lusemburgo, il palazzo Reale, ed il palazzo Borbone formano i più belli ornamenti di questa Metropoli. La Senna, che attraversa questa città vi forma due isole, cioè quella del Palazzo, e. quella di Notre Dame ; varii e belli sono i ponti per la comunicazione delle differenti parti: tra questi meritano il primo luogo il Ponte nuovo, ed il Ponte reale. Parigi numera più di 1,200,000 an. Inoltre Versailles circa it miglia al s-o. di Parigi è celebre pel suo superbo castello, ove risiedeva ordinariamente il re Luigi XIV. Conta 58 m. an. Compiegne al n., bella città con un castello. Fu la residenza di Carlo il Calvo fondatore di essa. Vi fu fatta prigioniera dagl' Inglesi la Pucelle d'Orleans.

6. La Sciampagna all'e., (dip. Ardenne, Marne, Auhe, Aute Marne) capa Troyes presso la Senna, città vesc. con 27 m. anime, Inoltre Rems

al n. con 33 m. an.

7. La Lorena al n-c. (dip. Meuse Mosella, Meurthe, de Vosges), cap. Nancy sulla Meurthe, vesc. con università, e 29 m. an. La piazza di questa città passa per una delle più belle d'Europa.

Joltre Metz al n. sulla Meurthe, piazza forte vesc. con università, e 45 m. an. Fu capitale del regno

d' Austrasia.

8. L'Alsazia, all'e. (dip. Basso Reno, Alto Reno), ap. Strasbourgo, presso il Reno sul confluente del l' ill, e del Buch, piazza forte, vesc. con università, e 50 m. an. La Cattedrale è molto bella; il campanile ha un'altezza di 564 piedi, e l'orologio di questa chiesa disegna il moto degli astri, i giorni della settimana, le ore ed i minuti. Inoltre Colmar, al so, piazza forte con più di 14 m. an.

Tredici sono nel mezzo cioè

1. La Brettagna la più o., (dip. Ille e Vilaine Côtes du-nord, Finisterre, Morbihan, Loira Inferiore) cap. Rennes sulla Vilaine, vesc. con più di 2g m. an. Sono da notarsi S. Malò al n. su di un' isoletta, forte con porto, e circa 10 m. anime, fu patria di Maupertuis. Brest sulla costa o. alla destra di un golfo con ottimo porto il quale è il primo della Francia, ed è la situazione della flotta reale. L'Orient sulla costa s. al fondo della baja di S. Luigi con buon porto, arsenale maritimo, e 20 m. an. Nantes sulla Loire, città industriosa, con 75m.aa.

2. Il Maine, e Perche all'e. (con parte dell'Angiu, dip. Maine e Sarthe). In questa provincia si ritrova il famoso ritiro della Trappa, cap. Le Mans città antica e vese., con 19 m. an:

3. L' Angiu al s. ( dip. Maine ) cap. Angers

sulla Mayenne, vesc. e 30 m. an.

4. La Turena al s-c. (dip. Indre e Loira). Questa provincia non è molto estesa, ma è così fertile, che si chiama il giardino della Francia, cap. Tours sulla Loire, arc. con 21 m. an.

5. Il Poitu al s-o. (dip. Vendée, Deux-Sevres, Vienna), cap. Poitiers, Poatier, sulla Boivre, vesc. con 21 m. an., e molti resti di an-

tichità.

6. L'On al s. (con parte di Saintonge dip. Charente inferieure); cap. La Rochelle, Roscelle, città vesc. e forte con porto, e 18 m. an.

di Perche dip. Eure-et-Loire), cap. Orleans sulla Loire, città vesc., industriosa, con università, e 42 m. an. Celebre è questa città per l'assedio sostenuto contro gl'Inglesi nel 1428.

8. Il Berry al s. (dip. Gher, Indre), cap. Bourges, Burges, sull'Auron, città vesc., con 17 m. an. In cssa nacque Luigi Bourdaloue.

9. La Marsee al s. (dip. Creuse, cap. Gheret, Gherè, presso la Creuse con circa 14 m. an. 10. Il Borbonese al n.e. (dip. Allier), cap. Moulins, Mulen, sull'Allier con circa 14 m. an.

Nevers sulla Loire con circa 12 m. an.

Saone-et-Loire, Ain) cap. Dijon, Digion, industriosa, vesc., con università, e 22 m. an.

13. La Franca Contea all' e. (dip. Haute Saóne, Doubs, Iura), cap. Besançon, Besancson, sul Doubs, città vesc., con un castello, e. 28 m. an. Undici sono al sud, cioè

dip. Charente), cap. Angouleme sulla Sciarante, città vesc. con 19 m. an.

2. Il Limosino all'e. (con parte de la Marche, dip. Haute-Vienne, Correze), cap. Limoge sulla Vienne, vesc. con 11 m. an.

3. L' Overgne all'e. (dip. Par de Dôme Cantal) cap. Clermont, città vesc. e 20 m. an. Es-

sa è la patria del celebre filosofo Pascal.

4. Il Lionese all' c. (dip. Loire, Rhône), cap. Lyon al confluente della Saona col Rodano, città arc., una delle più ricche, ed industriose della Francia con università, e 100 m. an.

5. Il Delfinato al s-e., (dip. Itère; Dróme, Hautes Alpes) cap. Grenoble sull'Isère, vesc., industriosa, con università, e circa 22 m. an. A tre leghe da essa vedesi la Certosa fondata da S. Bruno.

6. La Guienna colla Guascogna al s. di Saintonge (dip. Gironde, Dordogne, Lotet-Garonne, Lot, Tharn-et-Garonne, Aveyron, Landes, Gers, Hautes Pyrenées), cap. Bordeaux, Bordò, città arc. con ottimo porto 30 miglia distante dalle foci della Cironna, ricca ed industriosa, con università, e. 99 m. an. Fu la patria del poeta Ausonio. Bayonne col porto sul golfo di Guascogna alle foci dell'Adour, città forte e vesc. con circa 13 m. an. In essa inventaronsi le bajonette.

7. Il Bearn' al s. (dip. Basses Pyrenées) cap. Pau, Po, città industriosa con circa 9 m. an. In essa nacque Errico IV stipite della razza de Bor-

boni.

8. La Contea di Foa all' e. (dip. Arriege), cap. Foix, Foa, sull'Arriege coa circă 14 m.º an. 9. Il Rossiglione all', e. (dip. Pirenées Orienstales.), cap. Perpignan sulla Teta presso il Me-

diterraneo , città forte con 12 m. an.

to. La Linguadoca al n. ( dip. Haute-Loire, Lozère, Ardèche, Gard, Herault, Aude, Tarn, Haute Garonne). Questa provincia è una delle più vaste e ricche della Francia per la fertilità delle terre, e per l'attività del commercio, che visi fa, capitale Toulose, Tolosa, sulla Garonna, arcives. commerciante con università, e 50 m. an. Inoltre Mompellier all'e. di Tolosa presso il Mediterraneo, celebre per la sua seuola di Medicina. Narbonne verso il s-o. anche presso il Mediterraneo, sopra di un canale fatto dall'Aube al Marc. Essa è, antichissima, ed era una delle priucipalicittà de'Galli, e fu patria di Marco Aurelio Ca-

ro imperator romano. Oggi è molto decaduta. Ottimo è il mele, di cui și fa gran commercio. L'ariaè malsana a cagione delle Lagune. Nimes al ricdi Mompellier, antica, ricca e commerciante e Essa conserva molte antichità romane. Gio: Nicot-,
il quale portò il tabacco dal Portogallo in Francia
nacque in Nimes. A 3 leghe n. da Nimes vedesi
il famoso Pont-du-Gard sul Gardon tra due alte
montagne; opera de romani. Fontignan al s-o. e
Lunet al n-e. di Mompellier sono celebri per i loro vini molto stimati. Cette; è il solo porto della
Linguadoca, ove-si può approdare con sicurezza.

11. La Provenza all'e. (dip. Vaucluse, Bases-Alpes, Bouche-du-Rhone, Vai!), cap. Aix città arciv., con circa 24 m. an. Presso questa città Mario riporto compinta viltoria su. de' Teutoni, Inoltre Avignon presso il Rodano, era la capitale di una Contea appartenente al Sommo Pontefice; essa è vese, con 25 m. an. Circa 9 miglia all'est vedesi la sorgente di Vaucluse celebre per l'insigne Petrarca. Marsèille y. Marsiglia la s. di Aix sul Mediterraneo con uno dei migliori, e più frequentati porti d'Europa; essa è industriosa con 111 m. an. Toulon, Tolone al s-e. città forte con porto, a renale marittimo, e circa 30 m. an.

che unisce il Mediterraneo colla Garonna.

Isole: Oltre all'isola di Corsica; le isole, che geograficamente apparlengono alla Francia, sono le Isole Hieres nel mediterraneo, e le isole di Oleron, de Re, Dieu, Noirmoutier, Bell'Isle, e

d' Quessan nell'Atlantico.

- Mostri. Oltre ai Pirenci, ed alle Alpi, i principali monti della Francia sono le Gevenne, che attraversano la Linguadoca, e l'Anvergne, il Jura, che separa la Francia Contea dalla Svizzera, i Vosgi, che separano l'Alsazia dalla Lorena. FIUMI. Molti sono i fiumi, ed i canali che ba-

gnano la Francia. Eccone i principali.

La Senna, ant. Seguana, che sorge nella Borgogna, attraversa la Sciampagna, l'isola di Francia, la Normandia, e con un cammino tortuoso ai scarica nella Manica.

La Loire, o Loar, ant. Legeris, che sorge nella Linguadoca, scorre dal s. al n., indi all'o.,

e si versa nell'Atlantico.

La Garonna, che nasce dai Pirenei, cammina dal s. al n-o., e si scarica nello stesso Oceano.

Il Rodano, che sorge nella Svizzera in poca distanza dal Reno, forma il lago di Ginevra, riceve la Saona, ant. Arar, presso Lione, prende il corso s., e si versa nel Mediterraneo.

Il Varo, che nasce dalle Alpi, e si perde nello

stesso mare.

Tra i molti canali, che uniscono i fiumi della Francia per facilitare il commercio interno, merita essere osservato il Canale di Linguadoca, che per mezzo della Garonna unisce il Mediterraneo coll'Atlantico.

Suoto, e CLIMA. Il suolo della Francia è generalmente ettimo, e fertile in ogni specie di prodotti. Vi sono miniere ed ottime acque minerali lima è temperato. Nella parte ne si prova alle volte un freddo rigido.

COMMERCIO. A cagione della somma industria il commercio è molto esteso in ogni genere di manifatture. Molti, ed ottimi sono i vini, che da essa

si estraggono.

Gov., e Rel. Il governo è monarchico-costituzione. Il Regno è ereditario ne soli maschi. L' erede al trono ha il titolo di *Delfino*. La religione dominante è la Cattolica Romana, prendendo il Re il titolo di *Cristianissimo*.

La Repubblica di Andorra sul pendio dei Pirenei è formata dal villaggio di Andorra, che dà il nome ad una vallata, e da cinque altri Comuni che si governano con proprie leggi. Il Re dei Francesi loro dà il Giudice detto Vignier. Il paese è coverto di boschi.

#### DELLA MONARCHIA BELGICA.

SITUAZ. La Monarchia Belgica si estende dal gr. 49 e 40' al gr. 51 e 50' circa di lat. nord, e tra il gr. o e 2 al gr. 4 e 50' circa di long. E.

CONFINI. La Monarchia Belgica tiene al nord la Monarchia Olandese; all' est la stessa Monarchia, e le Provincie Renane della Prussia: al sud la Francia: all' ovest il mar del nord.

Por. La popolazione di questo regno oltrepassa i due milioni.

CITTA' CAP. La cap. è Bruxelles lat. 50 e 55' . long. E. 2 e 5'.

Istoria. L'attuale Monarchia Belgica, stabilita dalle cinque alte potenze Inghilterra, Francia, Russia, Austria, Prussia per un trattato conchiuso in Loudra ai 15 Novembre 1831 comprende tutti quei paesi, che pel trattato di Vienna del 1815 fecero parte della Monarchia dei Paesi Bassi , la storia dei quali verrà espressa nel parlarsi dell' Olanda.

Divis. La Monarchia Belgica comprende o pro-

vincie, cioè.

1. Il Brabante Meridionale , cap. Bruxelles , capitale di tutto il regno, e residenza della Corte la quale vi ha un sontuoso palazzo. Vasto è ancora il palazzo della Città di struttura gotica con una torre piramidale di 364 picdi di altezza sormontata da una statua collessale aggirantesi su di un perno a seconda dei venti. I suoi merletti sono molto stimati. Conta cirea 80 m. abit. Inoltre *Lovanio* verso l'est con 25 m. abit. Conserva la tomba di Giusto Lipsio.

2. La Provincia di Liegi verso il s-e. cap. Liegi sulla Mosa, città vesc industriosa con più di

60 m. abit.

3. Parte del Limburgo verso il n-e. cap. Tongres verso il n. di Liegi. Sono stimate le sue acque minerali. Conta circa 6 m. abit.

4. Parte del Lussemburgo al s.e. cap. Bouillon fornita di un castello su di una rupe inaccessibile.

- 5. La Contea di Namur verso il n-e. della detta cap. Namur sulla Mosa città vesc. con 10 m. abitanti.
- 6. L' Hainaut, Enò verso l'o. cap. Mons città vesc. con circa 20 m. ab. Fa commercio di majolica, di merletti, e di carbon fossile.
- 7. La Fiandra Orientale verso il n.o. cap. Gand vese, sulla Schelda con circa 55 m. abit. Fu la patria di Carlo V.
- 8. La Fiandra Occidentale all'ovest cap. Bruger su di un'canale, pel quale comunica con Ostenda e Gand. Numera circa 34 m. abit. Inoltre Ostenda con porto.

g. La Provincia di Anversa, verso il n. del Brabante, cap. Anversa con uno spazioso porto sulla Schelda, per la quale si fa grande commercio. Ha una forte cittadella, e circa 62 mila abitanti.

Fium. I principali fiumi sono la Schelda, e la Mosa, e molti sono i canali, i quali servono pel commercio, e per accogliere le acque della terra, tra i quali si distinguono quelli di Bruxelles, di Gand, e di Ostenda.

Suolo, e Clima. Il suolo è fertile, ed abbonda di ogni genere di biade. L'aria è umida. COMMERCIO. Si esportano dal Belgio merletti, majolica, biade, carta, cuoi, ferri lavorati ec.

Gov., e Relig. Il Governo è Monarchico costituzionale. L'attual Sovrano è Leopoldo I. di Sassonia. La Religione dominante è la Cattolica, vi sono tollerate le altre religioni, e gli Ebrei.

### DELLA MONARCHIA DI OLANDA.

SITUAZIONE. La Monarchia d'Olanda si estende dal gr. 51 circa al 55 e 42' di lat. n., e dal gr. 11 al 15 in circa di long. E.

CONFINI. Tiene al nord il mar Germanico; all'est il Regno di Aunover e le Provincie Renane della Prussia; al sud il Regno Belgico; all'ovest il mar di Germania.

Pop. La popolazione è di circa 3 milioni.

CITTA' CAP. La cap. è Aja, nella Olanda Meridionale. Long. E. circa 2; lat. 52 e 22'.

ISTORIA. I paesi Bassi così detti perchè posti alla parte bassa dei fiumi, furono prima abitati dai Batavi nella parte nord; dai Belgii nella parte sud. Furono soggetti ai Romani. Indi si unirono ai Franchi, ed in seguito formarono varii piccoli Stati. Nel secolo XIV passarono sotto i Duchi di Borgogna, e nel XV sotto la casa d'Austria. Fecero poi parte della Monarchia di Spagna sotto Filippo II. ed eran divisi in 17 provincie. Sotto di questo Re nel 1579 sette provincie le più settentrionali unitesi in confederazione, e guidate dal Principe di Orange Guglielmo di Nassau col titolo di Statolder, coll' ajuto dell' Inghilterra, e della Francia si sottrassero dal dominio della Spagna, e coll'acquisto di altri vicini luoghi nel 1600 furono riconosciute, e nel 1648 col trattato di Westfalia furono confermate per una Repubblica indipendente col nome di Provincie unite, o di Olanda. Le 10 meridionali Ferr. Geogr.

restarono sotto la Spagna; ma nel 17,3 col trattato di Utreck surono divise tra la Francia, l'Austria,
e l' Olanda. Negli ultimi tempi passarono tutte le
17 provincie sotto la Francia col nome di Belgica.
Nel congresso di Vienna del 1815 se ne formò un
solo regno detto di Olanda, o de Paesi Bassi e comprendeva l' antica Olanda, i Paesi Bassi Austriaci,
eccetto una piccola parte, il Vescovato di Liegi,
ed una parte del Ducato di Bouillon, e su dato a
Guglielmo I di Orange Nassau, che era stato già
Statolder di Olanda, Ora essendosi costituito il nuovo regno Belgico, la Monarchia di Olanda è ristretta ne' detti limiti.

DIVISIONE. Essa comprende

1. L' Olanda Settentrionale, cap. Amsterdam alle foci dell' Amstel nel fondo di una specie di golfo, che fa parte del Zuyderzée. Essa è fornita di un vasto porto, ma non molto profondo. É una delle più ricche, commercianti, ed industriose dell'Europa. I varii canali, che la intersecano, fra i quali si ammira quello da Utreck ad Amsterdam; gli alberi, che gli adornano, ed i bastimenti, che portano le mercanzie fan sì, che Amsterdam presenti nel tempo stesso l'aspetto di città, di campagna, e di mare. È piena di vasti edificii, ed istituti letterarii. Numera più di 201 m. anime. Prima del 1225 il Znyderzée non esisteva. Esso fu formato da una subitanea irruzione delle acque del mare, le quali annegarono una grande estensione di paese, e molti villaggi formarono questo golfo, che ha 30 leghe di estensione dal sud al nord, e circa 12 di lunghezza. Helder all' entrar del golfo di Zuyderzèe ottima fortezza. Gl' Inglesi se ne impadronirono nel 1790, ma battuti furon costretti a rimbarcarsi.

Varie isolette si osservano presso l'imboccatura del detto golfo. La maggiore è Texel ant. Texèlia. Il Borgo dello stesso nome ha un forte ed un buon porto sulla costa orientale; avvi una baja molto comoda, e sicura ove si uniscono i vascelli delle Indie orientali.

In questa provincia merita osservarsi il villaggio Broek abitato da persone ricchissime. Esso vi attira i forestieri per la massima sua politezza. Le sue strade hanno il mattonato lustro e pulito al pari dei pavimenti delle case dei signori d'Inghilterra. Le bestie ed i carri debbono fermarsi fuori

del paese.

- 2. L' Olanda Meridionale, cap. Aja al s-o. di Amsterdam , città commerciante , ed ordinaria residenza del Re, e degli Stati Generali, con circa 40 m. an. Inoltre Rotterdam al s-e. sulla Mosa è fornita di porto, e numera 66 m. an. Essa è la più ricca, e la più popolata dell' Olanda dopo Amsterdam. È molto fortificata. I canali che l'attraversano sono i più belli potendo ricevere i più grossi bastimenti. È la patria di Erasmo, al quale fu cretta una statua di bronzo su di un ponte vicino alla Borsa. Leyden al n. sull'antico canale del Reno, e con celebre università, ha circa 20 m. an., ed una fabbrica di panni. In essa si fece per la prima volta l'esperienza sull'elettricità colla bottiglia detta la Bottiglia di Leyden. Fu' la patria di Roerhave.
- 3. La Zelanda al s-o. Questa provincia è formata da varie isole. La più abitata è Walcheren, ove è Meddelburgo, cap. molto forte con porto, e circa 13 m. an. Inoltre Flessinga sulla costa s: dell' isola all' ingresso della Schelda.
- 4. L' Utrecht all' e. dell' Olanda meridionale, cap. Utrecht all' e. di Aja sul Reno, con università, un arc. cattolico, e circa 46 m. an.
- 5. La Gheldria all'est, cui è unita la Contea di Zutphen; capit. Nimeque sul Wahal, città forte con 38 m. an.

YOU

6. L'Ower-Yssel al n. cap. Zwoll città forte e regolare sopra di una eminenza: è difesa da doppia fossata ripiena di acque dell'Aix.

7. La Groninga al n-e. cap. Groninga con ce-

lebre università, e circa 24 m. an.

8. La Frisia Occidentale al s-o. di Groninga, cap. Lewarden città forte attraversata da molti canali; conta circa 16 m. an.

g. Il Brabante Olandese all' est della Zelanda, cap. Bois-le-Duo sul Dommel, città forte cou 3 m. an. Essa è attraversata da canali — Bergop-Zoom al s-o. con porto, piazza fortissima.

10. Parte del Limburgo al s. , cap. Macstricht

città forte sulla Mosa.

11. La massima parte del Granducato di Lussembourgo al s. Esso ha un governo separato: à proprio del Re, il quale colla qualità di Granduca fa parte della Confederazione Germanica. La capitale è Lussembourgo sull'Elze, città forte con 9 m. an.

FIUMI. Molti fiumi bagnano questa monarchia, i quali hanno origine fuori dello stato. Ecco i prin-

cipali.

Il Reno, il quale nasce dalla Svizzera; nell'Olanda si divide in cinque rami, dei quali il Wahal, ed il Leck si uniscono alla Mosa, l' Yssel ed il Vaut, meno considerevoli degli altri, si scaricano nel Zuyderzée; quello che conserva il nome di Reno, si perde nelle arene prima di giungere al mare. La Mosa, che nasce in Francia nella Sciampagna, entra nel Grauducato di Lussembourgo, scorre al n., ed indi all'o.; formando quasi un arco; e si scarica nel mare d'Alemagna. L'Escaut, ossia Schelda, che nasce nella Francia nella Piccardia, scorre verso il n., e per due rami si scarica nello stesso mare.

Suozo, e Clima. A cagione dei grandi stagni,

delle paludi, e pci fiumi, che attraversano questo paese, ed a cagione del mare, che continuamente l' attacca nella parte nord, il suolo uno è molto atto alla coltura. Vi sono però ottimi pascoli, che nutriscono gran numero di bestiami. Nel Granducato di Lussembourgo, il suolo è coperto di selve, e di landes. La grande industria, il travaglio, e Pattivissimo commercio degli Olandesi rendono l'Olanda ricchissima. L'aria è umidissima e malsana.

COMMERCIO. Estesissimo è il commercio dei Paesi Bassi. Esso consiste specialmente in caci, butiri, aringlie, fiori, carta, lana, tabacchi ec.

Gov., e Rel. Il governo è monarchico costituzionale. Le due camere sono dette Stati Generali. La religione dominante è il Calvinismo.

# DELLA CONFEDERAZIONE ELVETICA O SVIZZERA.

SITUAZ. La Confederazione Svizzera è situata tra il gr. 45 e 50', e 'l gr. 47 e 50' di lat. n., e tra il gr. 13, e 43', e 'l 18 e 12' di long. E.

Confini. Ha al nord la Francia, e la Confederazione Germanica; all'est l'Impero Austriaco; al sud l'Italia; all'oyest la Francia.

Superficie di 11,200 miglia con una popolazione di 1,980,000.

CITTA' CAP. La Svizzera non ha città capitale fissa, ma diventano capitali alternativamente per un

anno Zurigo , Berna , e Lucerna.

ISTONIA. Questo paese quasi tutto fu abitato dagli Elvezii, popolo guerriero. Fece parte dell'Impero Romano, il quale estinto, fu soggetto ai Duchi di Borgogna; indi ai Franchi, ed in seguito alla Casa d'Austria. Nel 1607 alcuni paesi chiamati

Cantoni, cioè quelli di Schwitz, di Uri, e di Underwald, per opera di Guglielmo Tell, si sottrassero al dominio dell' Austria, ed in seguito fecero lo stesso gli altri fino al numero di tredici. Assoggettarono altri luoghi vicini, fecero alleanza con i Grigioni, e con altri piccoli Stati, e formarono una Confederazione, che fu riconosciuta per indipendente nella pace di Munster del 1648, Essa era formata dai Cantoni Svizzeri, dai sudditi svizzeri, dagli alleati, e dai sudditi degli alleati. Negli ultimi tempi adottarono una nuova costituzione, e presero il nome di Repubblica Elvetica. Col Congresso di Vienna prese il nome di Confederazione.

Divis. Comprende 22 Cantoni sovrani, i quali formano tante piccole Repubbliche. Di essi sono 6 all'o., 5 al n., 4 all'e., 2 al s., e 5 nel mezzo.

I sei all'o. sono 1. Di Geneve ossia Ginevra formato dalla città di tal nome, e da un piccolo ritaglio della Savoja. La cap. è Ginevra, città forte e commerciante con 28 m. an. Essa è situata all'estremità del lago di Ginevra, donde esce il Rodano. È stata la patria di S. Francesco di Sales, e la culla del Calvinismo. Sono rinomate le sue numerose fabbriche di orologi.

2. Di Leman, o Vallese al n-e. cap. Losanna, in poca distanza dal lago di Ginevra, con 15 m. an.

Ouesto è un ameno Cantone.

3. Di Friburgo al n-e. cap. Friburg, città vesc. con 5 m. an. sull' Aar. In questo cantone ritrovasi la piccola città di Cruyere celebre pei suoi formaggi. Al n. di Friburg è degno di ammirazione un monastero tagliato nella rocca. La Chiesa col suo campanile, la sagrestia, la cucina, il refettorio, una gran galleria, e più appartamenti sono di un solo pezzo.

4. Di Berna al n.e. cap. Berna sull' Aar, città bella, con istituti letterarii, tra'quali il collegio fornito di ricca biblioteca, e di un museo. Numera 18 m.au.

5. Di Neuschatel all'o. della precedente, cap. Neuschatel presso il lago dello stesso nome, con istituti letterarii, e 36 m.an. Questo Cantone appartiene alla Prussia, ed ha un governo monarchico costituzionale.

6. Di Soletta o Solura al n.c. cap. Soletta sull'Aar, città forte con 4 m. an. Residenza ordi-

naria dell'Ambesciator di Francia.

I cinque al n. sono

7. Di Bale o Basilea al n. del detto, cap. Basilea sul Reno, che la divide in due parti. Essa è fornita d'istituti letterarii, e di una pubblica biblioteca ricca di manoscritti. Nel 1431 vi fu tenuto un celebre Concilio, che terminò infaustamente con cader nello scisma. È stata la patria dei Bernulli. Numera circa 22 m. an.

8. Di Sciaffausen o Sciaffusa al n.c., cap. Sciaffusa sul Reno, città forte con 7 m. an.

9. Di Turgovia al s-e. cap. Frauenfeld sul Murg. Essa è un piecol luogo con 1,800 an.

10. Di Argovia al s-o. di Sciassusa cap. Arau

sull' Aar con 3,000 an.

11. Di Zurich, o Zurigo oll'e. del detto, cap. Zurigo presso il lago dello stesso nome, con università, e 11 m. an.

I quattro all' e. sono

12. Di S. Gallo all' e. di Zurigo cap. S. Gallo con circa o m. an.

13, Di Appenzel al n-e. del precedente, cap.

Appenzel, grosso borgo con 5 m. an.
14. Di Glaris al s-e, di S. Gallo, cap. Glaris sul Luth, presso il monte Glarnisch, con 4 m. an. quasi tutti della religione riformata.

15. Dei Grigioni al s.c., ant. Rezia, cap. Coi-

ra sul Plesseur, città vesc. con circa 3 m. an.

. I due al s. sono
16. Del Ticino al s-o. cap. Bellinzona sul Ticino con circa 1,300 an. Lugano sul lago dello
stesso nome con circa 4 m. an.

104

17. Del Vallese all'o. esp. Sion sul Rodano, città vesc. con 5 m. an.

I cinque di mezzo intorno al lago di Lucerna

18. Di Lucerna all' o. del lago, cap. Lucerna sul lago donde esce il Reuss. Essa è la residenza del Nunzio del Papa, e conta circa 6 m. an. Fu così detta da un fanale, che si soleva anticamente accendere per far lume alle barche, che navigavano sul lago.

19. Di Zug al n., cap. Zug con 3 m. an.

20. Di Schwitz all'e., cap. Schwitz, con 5 m. an. 21. Di Uri al s., cap. Altorf, ove il Reuss entra nel lago con circa 3 m. an.

22. Di Unterwald al n-o. del precedente, cap.

Stanz con circa 4 m. an.

MONTI. Il territorio Svizzero è tutto ingombro delle Alpi, che offrono un aspetto pieno di terrore, e di piacevoli varietà. Tra i monti si distinguono quello di S. Gottardo nel Cantone di Uri, del gran S. Bernardo, o Alpi Pennine al s. del Vallese, ed il Monte Bianco.

Fium, e Laght. Molti fiumi nascono dai monti

della Svizzera: i principali sono

Il Rodano, che sorge al s. del monte Furca, bagna il Vallese, entra nel lago di Ginevra, indi nella Francia, e si perde nel Mediterraneo. Il Reno, che nasce all'e. del monte S. Gottardo, passa pel lago di Costanza, ed in Basilea prende il cammino n. L'Aar, che nasce dalle stesse montagne, e si scarica nel Reno.

I laghi principali sono quelli di Ginevra, ant. Lemano, di Neuschatel, di Zurigo, di Lucer-

na, e di Costanza.

Sudo, e Clima. Il suolo è tutto montuoso, ma quel poco, che la natura offre idoneo a coltivarsi, mercè l'industria degli abitanti, produce molto grano, e frutti. I pascoli vi sono ottimi, e quindi grande è il numero dei bestiami — Il clima è molto freddo a cagione delle alte montagne cariche di nevi , e di giacci.

Comm. Il commercio attivo consiste in ottimi formaggi, tele, nastri di seta, orologi, carta ec.

Gov., e Ret. I Cantoni svizzeri non si governano tutti nello stesso modo. Generalmente il governo
è repubblicano, ma in alcuni Cantoni è democratico, ed in altri aristocratico. Tutti mandano i deputati alla capitale, che viene in ogni due anni determinata. L'assemblea è preseduta da un capo detto
Landaman. — La Religione è diversa: sono cattolici Soletta, Friburgo, Lucerna, Zug, Schwitz, Uri,
Ticino, Unterwald, Grigioni, Vallese, e parte di Appenzel, di Glaris, di S. Gallo, di Argovia, e di
Ginerra. Gli altri sono Calvinisti.

#### DELLA CONFEDERAZIONE GERMANICA.

SITUAZ. La Confederazione Germanica si estende dal gr. 45 e 30° al 55 di lat. n., e dal gr. 2 e 30° al 18 di long. E.

Conf. Essa tiene al nord il mar di Germania, la Monarchia Danese, ed il Baltico, all'est la Monarchia Prussiana, Polacca, ed Austriaca; al sud la Monarchia Austriaca, e la Gonfederazione Elvetica, all'ovest la Francia, ed i Paesi Bassi (1).

Pop. La popolazione di questa Confederazione, escluse le possessioni, che fan parte delle Potenze Austriaca, Prussiana, Danese, ed Olandese, è più

di 12,100,000 abitanti.

CITTA' CAP. La città principale, ove si tengono le Diete, è Francfort sul Meno. Lat. 50 e 35', long. E. 16 e 55'.

'(1) Tra i suddetti limiti s'intendono rinchiuse tutte le possessioni dell'Austria, della Prussia, della Danimarca, e dell'Olanda, per le quali dette Potenze fanno parte della Confederazione:

ISTORIA. Per Germania s' intese dagli antichi il tratto di paese rinchiuso tra il mare al n., la Vistola all'e., il Danubio al s., ed il Reno all'o. Diversi popoli l'abitarono, tutti guerrieri, in modo, che riusci difficile ai romani il poterli soggiogare. Carlo Magno nel IX secolo la sottomise, e formò allora parte dell'Impero d'Occidente. In seguito questo Impero si restrinse alla sola Germania. L'Imperatore veniva eletto da' Principi particolari ecclesiastici, e secolari, i quali erano chiamati Elettori. Non presentò sempre lo stesso aspetto la Germania a cagione delle molte variazioni di limiti, e di possessioni de' Principi particolari , che formavano il Corpo germanico. L'Imperatore Massimiliano I d'Austria la divise in 10 circoli, ma essendo passato sotto altri sovrani il circolo di Borgogna, che comprendeva i Paesi Bassi, ne restavano nove, de'quali erano tre al s. , cioè d' Austria , di Baviera, di Svezia: tre nel mezzo, cioè di Franconia, dell'Alto-Reno, c del Basso-Reno; e tre al n. cioè dell'Alta-Sassonia, della Bassa Sassonia, e di West-falia. Inoltre eranvi la Boemia , la Stesia , la Lusanzia, la Moravia, ed altre Contee, e signorie non comprese nei circoli. Negli ultimi tempi il Corpo Germanico fu sciolto, e la Germania restò divisa in Impero d'Austria, in Monarchia Prussiana ( ed in altri piccoli Stati, i quali formano la Confederazione Germanica.

Divis. La Confederazione Germanica comprende

38 Stati, i quali sono

I Regni di Baviera, di Wurtemberg, di Sassonia, e di Annover.

I Ducati di Baden, di Assia Elettorale, di Assia Darmstad, di Nassau, di Sassonia Weimar, Coburg, Meinungen, Hidburghausen, di Oldenburgo, di Anhalt-Dessau, Bernburgo, Koethen, di Mecklemburgo-Strelitz, e Schewerin, di Brunswik.

I principati di Schwarzburgo-Sondershausen, e Rudolstadt, di Hohenzollern Hechingen, e Sigmaringen, di Liechtenstein, di Waldeck, di Reus-Grelitz e Schleitz, di Schamburg-Lippe, di Lippe. Il Langraviato di Assia-Homburgo, Le città libere di Lubecca, di Brema, di Amburgo, di Francfort. L'Impero d'Austria entra per l'Austria proprià, Stiria, Carinzia, Carniola, Istria e Tirolo. La Prussia per la Pomerania, Slesia, Sassonia, pel Basso-Reno e Brandebourghese. La Danimarca pel Dueato di Holstein. L'Olanda pel granducato di Lussemburgo.

GOVERNO. Il governo di ciascheduno dei suddetti Stati è generalmente Monarchico più o meno temperato, eccetto le quattro città libere, nelle quali è Aristo-Democratico. Tutti però uniti formano un governo Federativo, che ha per iscopo la sicurezza esterna, ed interna, e l'indipendenza di tutti gli Stati confederati, i quali hanno un uguale dritto. L'adunanza è detta Dieta, e si tiene in Francfort sul Meno. In esso si regolano tutti gli affari per mezzo di voti, ed è preseduta dall'Austria.

La Confederazione ha sei fortezze dette federali, cioè Lussemburgo nei Paesi Bassi , Magonza nel Granducato di Assia, Landau, Germesheim, Homburg nei paesi ultra Romani-Bavari , ed Ulma nel regno di Wurtemberg. Queste città sono presidiate parte dallo Stato cui appartengono , e parte dalle truppe della Confederazione. Noi dividereno gli Stati della Confederazione in parte s., parte di mezzo, e parte n. Non comprendiamo però in esse i possessi , pei quali entrano nella Confederazione l'Austria , la Prussia , la Danimarca , e l'Olanda. Essi son descritti , ove si parla di dette Potenze.

the use and a summer of the state of the sta

# DEGLI STATI DELLA CONFEDERAZIONE AL SUD.

## I. Del Regno di Baviera.

CONFINI. Il Regno di Baviera è limitato al nord dalle possessioni delle case di Assia, di Sassonia, di Reus; all'est dal Regno di Sassonia, e dall'Impero Austriaco; al sud dallo stesso Impero; all'ovest dal Regno di Wurtemberg, e dai granducati di Baden, e di Assia. Fuori però de'suddetti limiti possiede il Ducato di Due-Ponti, e parte de'Vescovati di Spira, e di Worms posti alla sinistra del Reno.

Sur., e Por. La superficie è di 14,500 miglia

con 4,037,017 an.

CITTA' CAP. La capitale è Munich o Monaco sull'Iser, città industriosa con istituti letterari, e 80 m. an. Lat. 48 e 2', long. E. 9 e 15. Il signor Alois Seneselder di questa città è stato l'inventore della litografia.

Divisione. Questo Regno è diviso in 8 circoli. Le città principali sono Aschaffemburg al n. sul Meno, con università, e circa 7 m. an. Wurzburgo al s-e. della detta sul Meno con università, un ginnasio cattolico, un giardino botanico, una cittadella, e circa 22 m. an. Bamberga all'e. sul Rednitz, con 21 m. an. Baireuth all'e, sul Meno con 14 m. an. Ratisbona sul Danubio, fortificata, con istituti letterarii, e circa 26 m. an. Ingolstadt al s.o. di Ratisbona, piazza fortissima sul Danubio. Passau o Passavia al confluente dell' Inn col Danubio città forte con circa 10 m. an. Ausburg o Augsburg, ant. Augusta Vindelicorum, sul Lech, molto commerciante, con circa 34 m. an. Anspach al n. della detta con 16 m. an. Nurnberga o Norimberga verso il n-e. sul Peignitz, ricca e commerciante, con 38 m. an. È decorata di un'Accademia di pittura, e di una

socielà cosmografica. Vi si fa commercio di orologi. Nei paesi al di là del Reno, avvi Landau sul Queich, città antica con 6 m. an. Gemersheim, ed Homburg fortezze federali. Inoltre Spira antica città libera; e Due-Ponti già cap. di un Ducato di tal nome.

FIUMI. I siumi principali sono l'Inn, l'Iser ed il Lech, influenti del Danubio, ed il Meno influenti del Reno.

Suolo e CLIMA. Il suolo è fertile in grano, e vi sono dei buoni pascoli. L'aria è sana. Poco è il commercio che vi si fa.

Gov., e Rel. Il governo è monarchico ereditario anche nelle femmine. La Religione dominante è la Cattolica Romana.

# II. Del Regno di Wurtemberg.

CONF. Il Regno di Wurtemberg è quasi tutto situato nell'antico circolo di Svevia. Esso tiene al nord ed all'ovest il granducato di Baden, al sud lo stesso Granducato, il lago di Costanza, ed il regno di Baviera; all'est il Regno di Baviera.

Sur., e Por. Si stima che abbia una superficie di circa 6 m. miglia, con una popolazione di 1,600,000.

Citta'cap. La cap. è Stutgarda situata in una vallata cinta di colline piantate di vigne in poca distanza dal Neker. Ha belle strade, e molti magnifici edificii. V'è un'accademia con un gabinetto di storia naturale, e di medaglie, e 39 m. an. Lat. 48 e 42', long. E. 16 e 45'.

Drus. Questo Regno è diviso in 7 circoli. Le città da osservarsi, sono Ludwigsburgo al n. di Stutgarda con 6 m. an. È la seconda residenza del re. Tubigen al s-e. sul Necker con celebre università, c circa 7 m. an., ed un castello. Ulma all'e. sul Danubio, fortezza con 12 m. an. Fium. I fiumi principali sono il Necker influente del Reno, e P Iller influente del Danubio.

Suolo, e Chima. Il suolo è il più fertile della Germania; produce biade, frutti eccellenti, patate, ed abbonda di cacciagione; vi sono miniere di argento, di rame, e di terra di porcellana, e di zolfo. L'aria è fredda.

Gov., e Rel. Il Governo è monarchico ereditario temperato — La Religione generalmente professata è la luterana; la Corte e pochi altri sono cattolici.

## III. Dei principati di Hohenzollern.

Conf. I principati della casa di Hohenzollern sono circondati dal Regno di Wurtemberg, suorche al sud ove confinano col granducato di Baden. Questi principati sono divisi in due rami, che prendono il nome dalle capitali. Essi sono — 1. Il principato di Mechingen al n. con una superficie di 88 miglia e 15 m. an. Cap. Hachingen presso il Necker con 3,000 an. — 2. Il principato di Sigmaringen al s. con una superficie di 304 miglia e 39 m. an. Cap. Sigmaringen sul Danubio con 3 m. an.

Govero, e Religione è la Cattolica Romana.

#### IV. Del Granducato di Baden.

Conr. Il Granducato di Baden, è situato al-Pest dai Regni di Baviera, e di Wurtemberg; al nord dalla Baviera, e dal Granducato di Assia; all'ovest dalla Francia; al sud dalla Svizzera e dal lago di Costanza.

SUPERF. e Popol. Ha una superficie di 4,360 miglia con una popolazione di 1,250,000.

CITTA' CAP. La capitale è Carlsruhe, piccola, ma

bella città in poca distanza dal Reno con circa 22 m.

an. Lat. 49, long. E. 16 e 2'.

Divis. Questo Granducato è diviso in 4 circoli. Le città da osservarsi sono Manheim al confluente del Necker e del Reno, con 30 m. an. ed istituti letterarii. Essa è forte, e delle più helle della Germania, e fu un tempo la sede dell' Elettor Palatino. Heildelberg al s-o. del Necker, città industriosa con università, e circa 10 m. an. Baden (Thermes inferiores ( al s-o. di Carlsruhe, in poca distanza dal Reno, con circa 3 m. an. Essa da il nome al Granducato, ed è fornita di bagni caldi. Freybourg sul Drisen con università cattolica, e 10 m. an. Costanza sul lago dello stesso nome con circa 6 m. an. Attila la saccheggiò. È celebre pel Concilio, che vi si tenne nel 1414- Il lago anticamente ra detto Lacus Acronius.

Suolo, e Clima Il territorio è molto fertile. La Selva Ercinia antica, oggi Foresta Nera, la quale si estende anche nel regno di Wurtemberg, occupa gran parte del sud di questo Ducato — L'aria

è fredda.

Gov. e Rel. Il governo è monarchico-ereditario. La Religione è luterana. I cattolici vi hanno libero esercizio.

## V. Del principato di Liehtenstein.

Conf. Il principato di Liehtenstein giace al sud del lago di Costanza tra la Svizzera al sud-ovest, e l'Impero d'Austria al nord-est.

SUPERF., e Popol. La superficie è di 40 miglia con circa 5000 an. Vadutz sul Reno con circa 2 m.

an. è la capitale.

GOVERNO e REL. Il Governo è monarchico. Il Sovrano risiede in Vienna — La Religione è la Cattolica Romana.

#### STATI DELLA CONFEDERAZIONE NEL MEZZO.

### VI. Possessioni della Casa d' Assia.

CONFINI. Le possessioni della Casa di Assia hanno al nord il Ducato di Nassau, gli Stati Prussiani, ed il regno di Annover; all'est la Monarchia Prussiana, le possessioni della Casa di Sassonia, ed il regno di Baviera; al sud il Granducato di Baden, ed i paesi Bavari ultra-renani; all'ovest gli stati Prussiani del Basso-Reno, ed il Principato di Waldeck.

Divis. Le possessioni della casa d'Assia dividonsi in tre rami, cioè i. Granducato d'Assia, 2. Assia Elettorale, e 3. Langraviato d'Assia.

I. Il Granducato d'Assia tiene al nord il Ducato di Nassau, e l'Assia Elettorale; all'est il regno di Baviera; al sud il Granducato di Baden, ed i Paesi Bavari ultra-renani; all'ovest il Granducato del Basso-Reno.

SUPERF. e Popol. Esso ha una superficie di 320 miglia con 572 m. abit.

CITTA' CAP. La cap. è Darmstadt con 21 m. abit.— Inolire Magonza al n.o. al confluente del Meno nel Reno, fortezza confederale, città arc. Essa ha il vanto di avere inventata la stampa. Numera 30 m. an. Comunica colla fortezza di Cassel per un ponte di battelli.

11. L'Assia Elettorale tiene al sud il Granducato d'Assia; all'est il regno di Baviera, il Ducato di Sassonia Weimar, e la Monarchia Prussiana; al nord la stessa monarchia, e quella di Annover; all'ovest gli Stati Prussiani del Basso-Reno, ed il principato di Waldeck.

Sup. e Por. Ha una superficie di 3040 miglia con 600 m. an.

CITTA' CAP. La capitale è Cassel sulla Fulda , città bella, ed industriosa con circa 21 m. an. Vi è un aquedotto, che fa l'ammirazione dei forestieri. Sono belli i suoi dintorni.

Il Principato di Hanau posto verso il n-e. di Francfort è stato ceduto al Principe Elettorale di Assia.

III. Il Langraviato d'Assia Hombourg giace nel Granducato d'Assia al n. di Francfort.

Sup., e Por. Esso ha una superficie di 88 miglia con 17 m. anime.

CITTA' CAP. La cap. è Homburgo al n. di Franc-

fort , piccola città con circa 24 m. an.

Fium. I principali fiumi sono il Reno, ed il Meno influente al Reno, la Fulda, c la Werra, i quali formano il Weser.

Suozo. Il suolo di questi Stati produce buoni frutti. Vi si raccoglie il mele. Vi si trovano miniere di ferro, di argento, e di piombo.

Gov., e Ret. Il governo è monarchico. La Re-

ligione è la riformata.

## VII. Della città libera di Francfort.

Conr. La città di Francfort col suo piccolo territorio forma una Repubblica, la quale è cinta dagli Stati d'Assia.

Sup., e Pop. La sua superficie è di 94 miglia con 54 m. an.

Francfort è sul Meno, città molto commerciante con più di 48 m. an. In essa si tiene la Dieta della Confederazione.

Gov., e Rel. Il Governo è aristo-democratico. La Religione è la Confessione Augustana.

#### VIII. Del Ducato di Nassau.

Conf. Il Ducato di Nassau tiene al nord, ed all' ovest gli Stati Prussiani del Basso-Reno; al sud, ed all' est il Granducato d' Assia.

Ferr. Geog.

Sur., e Por. La superficie è di 1600 miglia con

370 m. an.

CITTA' CAP. La capitale è Wiesbaden poco lungi dal Meno, con bagni caldi, e o m. an.

Gov., e Rel. Il Governo è monarchico. La Religione è la riformata per alcuni, e la Confessione Augustana per altri (1).

# IX. Del principato di Waldeck.

CONF. Il Principato di Waldeck tiene all'est ed al sud l'Assia Elettorale; al nord, ed all'ovest gli Stati Prussiani del Basso-Reno.

Sur., e Por. La superficie è di 358 miglia, con 54,500 an.

CITTA' cap. La cap. è Corbach piccola città con 2.000 an. Il Sovrano però risiede in Arolsen bella città al n. di Corback.

Gov., e Rel. Il Governo è monarchico-temperato. La Religione è la luterana, vi sono ancora dei cattolici.

## X. Delle possessioni della Casa di Sassonia del Ramo Ducale.

CONF. Le possessioni dello Casa di Sassonia del ramo ducale sono limitate al nord dalla Monarchia. Prussiana; all' est dal Regno di Sassonia; al sud dal principato di Reus, e dal Regno di Baviera; all' ovest dall' Assia Elettorale.

Divis. Queste possessioni erano divise in 5 rami, cioè quattro Ducati , ed un Granducato ; ma nel-1825 si estinse il ramo primogenito della casa ducale di Saxe-Gotha, ed i possedimenti di detta casa per una convenzione temporaneamente conchiusa sotto la mediazione del Re di Sassonia, furono di-

<sup>(1)</sup> Questo Stato prima era diviso in due rami, uno detto Nassau Usingen , e l'altro principato di Weilburg.

visì alle altre case ducali, ed i rami rimasero 4, cioè:

1. Ducato di Sax-Coburg il più meridionale con una superficie di 151,400 miglia; cap. Coburg sul Itz, città commerciante fornita di un Collegio, e difesa da un forte. Conta circa 8 m. an.

2. Ducato di Sax-Meiningen sulla Werra.

3. Ducato di Sax-Hildburgausen, o Altenburg al n. di Coburg con 107 m. an., capitale Hildburghausen sulla Werra. Merita notarsi Altenburg e Gotha sul Leine.

4. Gran-ducato di Saxe Weimar all'e. di Gotha con una superficie di 1056 miglia, e 197 m. an. Cap. Weimar sull'Ilm, con 10 m. an.

Fiumi. I fiumi principali di questi possessi sono

la Werra, PIlm, o PItz.

Gov., e Rel. Il governo è monarchico-ereditario: in quello di Meiningen non v'è dritto di primogenitura. La Religione è la riformata.

# XI. Delle possessioni della Casa di Schwarzburgo.

Divis. Le possessioni della casa di Schwarzburgo si dividono in due rami, cioè:

1. Schwazburg-Rudolstadt al sud di Weimar con 54,600 an., cap. Rudolstadt sulla Saala con 4 m. an.

2. Schwarzburg-Sondershausen al n. nella Monarchia Prussiana con 45 m. an.; cap. Sondershausen sul Wipper con 4600 an.

Gov., e REL. Il Governo è Monarchico eredita-

rio. La Religione è la luterana.

# XII. Dei Principati di Reuss.

Conv. I Principati di Reuss sono limitati al nord dalla Monarchia Prussiana; all'est dal Regno di Sassonia; al sud dal Regno di Baviera; all'ovest dalla Casa ducale di Sassonia. Sur., e Por. Essi hanno una superficie di 5600

miglia con circa 86,970 an.

Divis. Questi Stati sono divisi in due rami, cioè il Primogenito detto Greiz, il Cadetto detto Schleiz. Il secondo si suddivide in altri rami.

CITTA' CAP. Le città capitali sono Greiz sull'Elster Bianco, e Schleitz sullo stesso Fignie.

Gov. e Ret. Il Governo è monarchico. La Religione è la luterana.

## XIII. Del Regno di Sassonia.

CONF. Il Regno di Sassonia tiene al nord, ed all'est la Monarchia Prussiana, al sud l'Impero d'Austria; all' ovest il Regno Bavaro, e la casa di Reuss, di Sassonia ducale, e la Monarchia Prussiana.

Sup., e Pop. La sua superficie è di 5,700 mi-

glia, e 1,400,000 an.

CITTA' CAP. La cap. è Dresda, città bellissima. e forte sull' Elba, che la divide in due parti unite per un bel ponte. Essa è la residenza della Corte, e la galleria appartenente al Re contiene i più belli quadri della Germania. Vi fioriscono le manifatture. Fa gran commercio di cappelli di paglia, di merletti di seta, di porcellana, e di carte colorate. Vi sono fonderie di cannoni, e di bombe. La felice situazione l'ha fatta chiamare la Fiorenza della Germania. Conta circa 70 m. an. compresa la guarnigione. Lat. 51, e 6'; long. 31 e 20'.

Div. Questo Regno è diviso in 6 circoli. Le città principali sono: Leipsig, Lipsia, al n-o. di Dresda al confluente di varii fiumi. Conta 41 m. an. Fu la patria del filosofo Leibnizio. Famose sono le sue fiere, e grande è il commercio. Freiberg sulla Mulda al s-o. di Dresda con celebre scuola di mineralogia.

FIUMI. Il fiume principale è l'Elba; sono suoi

influenti la Mulda, e la Saala.

Svoto. Il suolo è fertile in grano, frutti, ed è ricco di miniere:

Gov., e Ret. Il governo è monarchico. La religione è la luterana. La Corte e Cattolica.

#### XVI. De' Ducati della Casa di Anhalt.

CONF. I Ducati della casa di Aulialt sono al nord del Regno di Sassonia, e sono circondati dalla Monarchia Prussiana.

Sup., è Pop. L'intiera superficie di questi Ducati è di 758 miglia con 117,330 an.

Divis. Questi Ducati sono tre, cioè:

1: Anhalt-Dessau, cap. Dessau sulla Mulda

2. Anhalt-Bernburgo, cap. Bernburgo sulla Saala al s.o. di Dessau.

3. Anhalt Coethen, cap. Coethen sul Ziethe al s-e. della precedente.

Gov. e Ret. Il governo è monarchico. La religione è la luterana.

# DEGLI STATI DELLA CONFEDERAZIONE AL NORD.

# XV. Dei Principati di Lippe.

Corr. I Principali di Lippe sono tra gli Stati Prussiani del Basso-Reno all' ovest, ed il Regno di Annover all' est.

Sup., e Pop. La loro superficie è di 496 miglia con 65,200 au.

Divis. Questi Principali sono due, cioè

Lippe-Detmold al s. cap. Detmold sulla Werra, bella città con varii istituti letterarii.

2. Lippe-Schauenburgo al s. cap. Buckeburgo piccolo borgo.

Gov. e Rez. Il governo è monarchico. La religione è la luterana. CONFINI. Il Regno di Annover tiene al nord il mar di Germania, il granducato di Oldemburgo, la Monarchia Danese, e'i ducato di Mecklemburgo; al l'est la Monarchia Prussiana; al sud si estende sino all' Assia-elettorale; all'ovest gli Stati Prussiani del Basso-Reno, i principati di Lippe, c la monarchia di Olanda.

Sur: e Por. La sua superficie è di 14,695 miglia

con 1,700,000 an.

CITTA' CAP. La capitale è Annover, città forte industriosa con istituti letterarii, e circa 28,000 an. Essa è divisa in due dal Leine. Lat. 52 e 20', long.

E. 7 e 3o'.

Divis. Questo Regno è diviso in 14 Baliaggi. Le città da osservarsi sono Emdem alle foci dell'Ems al n-o. di Annover, città molto commerciante, con porto, in cui si costruiscono i vascelli da guerra. Gottinga sul Leine al s. di Annover, città considerabile con una università fondata nel 1789. Vi sono manifatture di drappi, calze, e cappelli. Ornabruck sull' Hase all' o. di Annover, già cap. di un Vescovato.

Fium. I fiumi principali sono l' Elba, che lo divide dal Ducato di Mecklemburg, e dalla Monarchia Dancese; il Weser; e l'Allar con i suoi influenti Leine, ed Ocker, e l' Ems, i quali si scaricano nel mar di Germania.

Suoro. Il suolo nella parte sud è molto fertile; nella parte nord abbonda di pascoli. Le montagne sono piene di miniere di ferro, di rame, di piom-

bo, ed anche di argento,

Gov. e Rel. Il governo è monarchico-temperato da una rappresentanza nazionale. Esso è ora dominato dal Duca di Nottumberland col titolo di re di Annover. — La Religione dominante è la luterana; le altre vi sono tollerate.

CONFINI. Il Ducato di Brunswick è cinto dal Regno di Annover all' ovest, e dagli Stati Prussiani all' est.

all' est.
Sup., e Pop. La sua superficie è di 1,146 miglia

con 242,000 an.

CITTA' CAP. La Cap. è Brunswick sull'Ocker all'est di Annover città industriosa con istituti letterarii, e 46 m. an.

Gov., e Relig. Il governo è monarchico. La

religione è la luterana.

## XVIII. Del Granducato di Oldenburgo.

CONFINI. Il Granducato di Oldenburgo è tutto cinto dal Régno di Annover, fuorche al nord, ove è bagnato dal mar di Alemagna, ed all'est ove i piecola parte confina colla repubblica di Brema.

SUPERF., e Popor. La sua popolazione ascende a.

241 m. an., e la superficie a 1880 miglia.

CITTA' CAP. La capitale è Oldenburgo al s-e. di Emdem sull' Hunt, che si scarica nel Weser, città forte con un ginnasio.

Gov., e Rel. Il governo è monarchico. La Religione è la luterana.

## XIX. Della Città libera di Brema.

CONF. La città di Brema col suo territorio forma una piccola Repubblica, la quale è all'est del Granducato di Oldenburgo, ed è cinta dal Regno di Annover.

Sup. e Pop. La sua superficie è di 56 miglia con 50 m. an.

Brema è posta sul Weser, città molto commerciante con 40,000 an.

Gov. e Rel. Il governo è aristo-democratico. La Religione è la luterana.

# XX. Della Città libera di Hamburgo.

Corr. La città di Hamburg col suo territorio forma una piccola Repubblica, la quale è posta al n-e: del regno di Annover, ed è cinta nelle altre parti dalla Monarchia Danese.

Sur. e Por. La sua superficie è di 96 miglia con

148 m. an.

Hamburgo è sulla dritta dell'Elba con due porti molto frequentati, con istituti letterari, e 122 m. an. Questa città fu fondata da Carlo Magno. Essa è difesa da un forte detto l' Etoile.

Gov. e Rel. Il governo è democratico. La Reli-

gione è la luterana.

# XXI. Dei Granducati della Casa di Mecklemburgo.

CONF. I Granducati di Mecklemburgo sono al n-e. del Regno di Annover e sono cinti all'est ed al sud dalla monarchia Prussiana; al nord hanno il Baltico, ed all'ovest la repubblica di Lubecca, e la monarchia Danese.

Sup. e Pop. L'intiera loro superficie è di 4,224

miglia con 432 m. an.

Divis. Questi Granducati sono due, cioè i. Mecklemburgo-Schwerin all'o. cap. Schwerin sul lago dello stesso nome divisa in vecchia, e nuova con 14,000 an. 2. Mecklemburg-Strelitz all'est capitale Strelitz sul lago Zirg, con 6,000 an.

Gov. e Rel. Il governo è monarchico. La Reli-

gione è la luterana.

#### XXII. Della città libera di Lubecca.

COMF. La città di Lubecca col suo territorio forma una piccola repubblica, la quale è posta tra il Baltico al nord; il granducato di Mecklemburgo al s-e,; e la monarchia Danese all'o.

Sur. e Por. La sua superficie è di 145 miglia con 46 m. an.

" Lubecca è sulla Trava; è molto mercantile, con

istituti letterari , e 25,520 an.

Gov. e Ret. Il governo è aristo-democratico. La Religione è la luterana.

## DELLA MONARCHIA PRUSSIANA.

SITUAZ. La monarchia Prussiana giace tra il gr. 47 e 13', e'l 56 di lat. n.; e tra il gr. 32 e 40', e'l 20 e 37 di long. E.

Conr. Per facilitare la conoscenza dei confini di questo Stato è necessario dividerlo in possessioni

all'est, ed ovest del Regno di Annover.

Le possessioni all'est tengono al nord il Baltico; all'est l'impero Russo, ed il nuovo Regno di Polonia; al sud l'Impero d'Austria, il Regno di Sassonia, ed i piccoli Stati della Confederazione Germanica; all' ovest il Regno di Annover, ed i Granducati di Mecklemburg.

Le possessioni all'o, hanno il Regno di Annover all'est; lo stesso Regno, ed i piccoli Stati della Confederazione al sud: la Francia e la monarchia

dei Paesi-Bassi all' o.

Sup. e Por. La superficie è di 76,400 miglia con 12,552,278 an.

CITTA' CAP. La cap. è Berlino sulla Sprea nel Brandeburgo. Lat. 52 e: 30'; long. E. 12 e 10'.

ISTOR, Fu detta Prussia dai Borussi, che l'abitarono, quella regione, che è all' est della Vistola , ed al nord della Polonia. I Cavalieri Teutonici, ordine istituito nella Palestina nel tempo delle Crociate, se ne impadronirono, e v' introdussero la Religione Cristiana. Nelle guerre contro la Polonia ne perderono la parte orientale, che indi fu detta Prussia Reale. Nel 1525 Alberto di Brandeburgo gran Maestro di quest'ordine si fece luterano, ed ottenne dalla Polonia in feudo per se, e suoi successori la parte occidentale rimasta ai Cavalieri, eretto in Ducato, e su questa parte detta Prussia Ducale. Estinta la Casa di Alberto in Prussia, nel 1618 successe la Casa Elettorale di Brandeburgo in Germania. Nel 1700 l'Elettore Federico ettenne dall'Imperatore Leopoldo il titolo di Re. I suoi successori, e specialmente Federico II, dilaterono il regno cogli acquisti in Germania, ed in Polonia. Sotto Federico Guglielmo III la Prussia sossiri varii rovesci, ma nel Congresso di Vienna è stata accresciuta secondo i detti consini.

Divis. La Monarchia Prussiana è ora divisa in dieci grandi provincie, le quali sono suddivise in

varii Governi. Le provincie sono

1. Prussia Orientale, che corrisponde all' antica Prussia Reale, cap. Konigsberga alle foci del Pregel, città commerciante con celebre università e 70 m. an. Inoltre Memel con porto sul Baltico; ed un arsenale.

2. Prussia Occidentale, ant. Prussia Ducale, cap. Danzica, Gdansk, presso le foci della Vistola; città forte con porto, istituti letterarii, e 63,000 an.

3. La Posnania, o Granducato di Posen, al s., cap. Posen sulla Wartha, con 28 m. au.

4. La Slesia al s., cap. Breslau, Breslavia, sull'Oder, con università, e 9,500 an. Inoltre Glatz, già capitale di una Contea, sulla Neisse al sud, città forte. Gloglau al n-o. sull'Oder, forte

con 9,400 an.

5. Lis Pomerania all'o. della Prussia occidentalea Essarè hagnata dal Baltico, e la parte o. apparteneva alla Svezia, cap. Stettino sull'Oder, città forte, con istituti letterarii, e circa 32 m. an. Inoltre Stratsunda sullo stretto Gellen tra la terra forma, e l'isola di Rugen, con porto frequentato, e 16 m. an. Koelberg alle foci del Persante, città forte con porto.

Appartengono a questa provincia le isole di Rugen, di Wollin, e di Usedom poste nel Baltico

al n.o. di Stralsunda.
6. Il Brandburghese al s.o., cap. Berlino sulla Sprea, Essa è la residenza ordinaria del Re, ed una delle più considerabili città sì pel suo commercio e per le sue ricchezze, che pel numero de'suoi abitanti contando circa 270 m. an. É decorata di accademie. Ha un bel museo, ed una libreria pubblica, una specola, e varii stabilimenti scientifici. Inoltre Postdam al s-o. sopra di un' isola formata dall' Havel, è molto industre, ha circa 31 m. an., ed è la seconda residenza del Sovrano. Il delizioso castello di Sanssouci è ne' dintorni di Postdam. Esso era la favorita residenza di Federico II. Gustrin all'e, di Berlino al confluente della Wartha nell' Oder è piazza forte. Francfort sull' Oder, industriosa con istituti letterarii.

7. Il Granducato di Sassonia. ch'è formato dai paesi staccati dal Regno di Sassonia, nei quali è compresa la Bassa-Lusazia, e quasi tutta l'Alta, capitale Magdeburgo sull' Elba, molto forte, con 51 m. anime. Inoltre Erfurt al s-o, sulla Gera, con circa 25 m. an., e Torgau al n-e. di Erfurt sul-

l' Elba , piazze forti.

8. Il Granducato del Basso-Reno posto all',o. dei possessi della Casa d'Assia, cap. Coblenza al confluente della Mosella sul Reno, commerciante con 15 m. an. Inoltre Trier, o Treveri, al s-o. sulla Mosella, già cap. dell'Elettorato, città vescov. Aix la Chapelle, Aquisgrana, al n.o. di Cohlenza con bagni caldi, e più di 35 m. an. Celebre è questa città per molti Concilii. Fu la residenza di Carlo Magno il quale in essa è sepolto. Fu fabbricata da Sereno Grano sotto l'Imperatore Adriano.

9. Colonia, al n., cap. del governo sul Reno, con porto franco e 61 m. an. Inoltre Dusseldorf al n-o. sul Reno con 12 m. an. Cleves con un castello.

10. La Westfalia al n. cap. Munster, celebre pel famoso trattato del 1648 delto trattato di Westfalia. Essa è sull'Ara influente dell'Ems, forte, industre, con università cattolica, a 21 m. an. Inoltre Paderborn al s-e. già capitale di un Vescovato.

Alla monarchia Prussiana appartiene il Principato di Neufchatel, che forma un cantone nella con-

federazione Elvetica.

FIUMI. I principali fiumi che bagnano il territorio Prussiano, sono il Memel, o Niemen che dalla Lituania entra nella Prussia orientale, e si scarica nel Kurische-Haff. Il Pregel, che si scarica nel Baltico al di sotto di Koenigsberg. La Vistola, che dopo di aver bagnato il nuovo regno di Polonia, scorre per la Prussia occidentale, e si versanel Baltico. L'Oder, che bagna la Slesia, il Brandburghese, entra nella Pomerania, e si versa nel Baltico per tre bocche. L'Elba, che nasce dal monte dei Giganti tra la Slesia, e la Boemia, attraversa la Boemia, il regno di Sassonia, entra negli stati Prussiani, indi scorre tra il regno di Annover, il granducato di Mecklemburg, e la monarchia Danese, e si perde nel mar di Germania. Questo fiume comunica coll'Oder per mezzo di un canale, che passa a Francfort. Il Weser, l'Ems, e il Reno, che bagnano gli stati Prussiani all'e. di Annover, e si scaricano nel mar di Germania.

Laght. Sono in gran numero i laghi. I principali sono lo Spirding al s. della Prussia orientale, e le masse di acqua dolce formate alle foci dell'Oder, della Vistola, e del Pregel dette Stettiner-

Haff, Frische-Haff, Kurische-Haff.

Suolo, CLIMA. Il suolo è fertile, abbonda di boschi e di miniere. L'aria è fredda.

Comm. Il commercio attivo consiste in panni, porcellana, cotone, istrumenti di fisica, matematica,

e chirurgia, e d'arme di varie sorte.

Gov., e Rel. Il governo è monarchico ereditario. La religione dominante è la luterana: nella metà della Slesia, ed in molti paesi lungo il Reno domina la religione cattolica romana.

#### DELL' IMPERO D' AUSTRIA.

SITUAZ. L'impero d'Austria, non compreso il Regno Lombardo-Veneto, si estende dal gr. 7 circa al gr. 24 e 10' di long. E., e tra il gr. 42 e 15', ed il gr. 51 e 10' di lat. N.

CONF. Esso tiene al nord il regno di. Sassonia, la monarchia Prussiana, il regno di Polonia, e Pimpero Russo; all'est lo stesso Impero, e la Turchia; al sud gli stati Turchi, e l'Italia; all'ovest l'Adriatico, l'Italia, la Confederazione Elvetica, e la Germania.

Sur. e Por. La sua superficie è di circa 197, 408 miglia con circa 33,000,000 di an.

· CITTA' CAP. La cap. è Vienna nella bassa Austria sul Danubio. Lat. 48 e 15', long. 13 e 20'.

Istoria. La casa d'Austria resa la più potente della Germania, per le possessioni acquistate in varii tempi nella Germania, e fuori, soffrì non piccole perdite nelle lunghe guerre sostenute contro la Francia dal 1792 in poi. Fu spogliata de l'aesi. Bassi detti Austriaci, e delle possessioni in Italia. Vide sciolto il corpo Germanico, ed i suoi Stati rimasti, eretti in Impero. Ma vinto Napoleone, nel congresso di Vienna del 1815 si accrebbe di nuovo il suo dominio coll'acquisto del regno Lombardo-Veneto in Italia, e di altre possessioni in

Germania. Sioche al presente P Impero d'Austria possiede oltre al detto regno Lombardo-Veneto, tutto P antico Circolo d'Austria, colle sue dipendence; parte del Circolo di Baviera, la Boemia, la Moravia, e parte dell'alta Slesia, il regno di Ungheria colla Schiavonia, e Croazia, col granducato di Transilvania, col bannato di Temissar, la Dalmazia, e P Albania Veneta, la repubblica di Ragusi, la Bukowina, che faceva parte della Moldavia, e la Vecchia Gallizia in Polonia, tranne il titolo Zamosok.

Divis. Questo vasto impero, oltre al regno Lombardo-Veneto, diviso in due governi, di cui si è parlato nella descrizione dell' Italia, comprende 14 altri governi gli uni indipendenti dagli altri, ed inoltre il paese dei confini militari.

I governi sono formati dai seguenti paesi

I. L' Arciducato d' Austria, con gran parte del territorio Salisburghese diviso in due governi, cioè

1. Alta Austria, ant. parte del Norico; cap.
Linz sul Danubio, città vesc., sede del Governo,
con circa 10 m. an. Sono celebri le sue manifattare di stoffe di seta e di lana. Inoltre Saliburgo,
o Salazburgo al so. città antica del Norico nota
ai Romani, col nome di Juvanium. Giaco sulla
Saltza, ed è cinta da buone mura, e difesa da un
ampio fosso. Fa commercio di cera-lacca, di amido e di tabacco, conta 14 m. an. Braunau, ant.
Braundonum, presso la destra dell'Inn, piccola
città con 2 m. an.; e però molto importante, perchè ivi si costruiscono i navigli di commercio della Saltza.

2. Bassa Austria all'e., ant. parte della Pannonia, cap. Vienna, ant. Vindobona, o Juliobona, cap. di tutto l'Impero, e sede del sovrano de dell'arciv., che porta il titolo di Principe dell'Impero. Giace presso il Danubio in una fertile

pianura irrigata da un ramo di esso fiume, e dal piccolo Vienna, che ha dato il nome alla città. Era essa cinta di bastioni, e di triplice fossata; ma i francesi ne demolirono parte. È fornita di una celebre università, di varie accademie, e di molti istituti scientifici. Famosa e ricchissima è la sna biblioteca pubblica, e pregevole è il tesoro della corona ove serbasi il famoso diamante di Toscana. appartenente a Carlo il temerario, e toccato in sorte ad un soldato svizzero nella divisione del bottino dopo la battaglia del Gramm. Numera 300 m. ab., oltre la guarnigione, e gli stranieri. Schoenbrunn villaggio in poca distanza al s. di Vienna, con superbo castello imperiale, che racchiude un bel serraglio di animali, ed un giardino botanico. Luxemburgo più al sud con altro castello imperiale di gotica architettura. Wagram al n-e., villaggio reso celebre per la sanguinosa battaglia del 1800. Neustadt al s. di Vienna con un collegio militare, un arsenale, e 10,680 an.

II. La Contea del Tirolo col Vorarlberg, e'l Zillerthal, ossia governo d'Innsbruck, ant. abitata dai Vindilici, e Rezii; cap. Innspruk, ant. Ponte di Eno sull'Inn, con università, istituti letterarii, e 10 m. an. Inoltre Trento, Tridentum, al sud sulla sinistra dell' Adige, celebre pel concilio generale ivi radunato nel 1545, e terminato nel 1563. Kuffitein su di un monte alle sponde dell'Inn è il solo luogo fortificato. Bregentz sul lago di Costanza, cap. del Vorarlberg al n.e.

d' Innspruk.

III. Il Ducato di Stiria all' e. del Tirolo, ed al s. dell' Austria; cap. Gratz, o Graecium, sul Mur, sede del governo, con un liceo, ed altri istituti letterarii, e circa 33 m. an. Bruck al nord di Gratz sul Muler città forte.

IV. Il Regno di Boemia al n. dell'Austria con-

quistato da Terdinando II; cap. Praga sulla Molava, città forte, ed arc. Essa è fabbricata sopra sette colline; è fornita di università, e ginnasi; numera circa 136 m. an. senza la guarnigione. Ianle te Beichstadt al n.e. di Praga, piccola città, capi del Ducato che l'Imperatore avea conferito a suo nipote figlio di Maria Luigia; ora estino; Egra sull' Eggra II' o. di Praga; Pitsen al sec. di Egga sul Baraun, Konigingratz all'e. di Praga sull'Elba; son vesc., e forti, e son fornite di ginnasii. Budiveir al sud di Praga sulla Moldava, è anche fortificata. Teoplitz al nord-est di. Praga, è celebre per i sono loggio caldi molto frequentati.

V. La Moravia, es la Stesia Austriaca, ossia governo di Brunn, al se, della Boemia, capitale Brunn, al se, della Schwarza e della Zwittawa, città vesc., e commerciante, con istituti letterarii, e circa 40 m. an. Inoltre Olmutz al net di Brunn, città vesc., e forte, con università, e 19 m. an. sulla Morava. Troppau al ne. di Olmutz al net al sella Slesia Austriaca sull'Oder, città forte, ed industriosa con giunasio, e circa 10 m. an., appartiene al Principe di Lichtenstein. Teschen al setti Troppau anche nella Slesia sull' Else con circa 6 m. an., appartiene al Duca di Sassonia-Teschin.

VI. Il Regno di Gallizia colla Bukovina all'e, del Governa di Brunn, cap. Lemberg ant. Leopoliz; poco lungi dal Bug, città industriosa, con arcivescovo cattolico, e circa 60 m. an. Inoltre Czernowitz, al s-e. di Lemberg nella Bokowina sul Pruth; con arciv. greco. A questo regno aggiungesi il territorio della cessata Repubblica di Cracovia occupata recentemente dall'Anstria. Cracovia sulla Vistola, antichissima e grande città vesc., ind., e comm., con una università, una ricca biblioteca daltri lett. istituti, e con 32,000 an. Krzerzowice, con bagni minerali, miniere di ferro, e 3,000 an.

VII. Il Regno di Ungheria', col Bannato di. Temisivari, ant. parte della Pannonia, al s. della Moravia, Slesia, e Gallizia, ed all'e. dell'Austria. Questo vasto Regno fu ereditato dall'Arciduca Ferdinando di Austria nel 1527. Esso è diviso in quatro circoli, cisscuno de' quali è suddiviso iu più comitati. Noi in rapporto al Danubio la dividiamo in

parte alta e bassa.

Nell'alta, che è al n-e, del Danubio è Presbourgo cap. sul Danubio al s-e, di Vienna, città industriosa con un'accademia, e varii istituti, e circa 41 m. an. In essa risiede l'arcivescovo di Gran, che è Primate del Regno, e vi si aduna la Dieta Ungherese. Inoltre Tokay all'e. di Presbourg al confluente del Bodrog col Theiss, grosso borgo con circa 3 m. ab. Esso è celebre per i suoi vini. Schemnitz al n-e. di Presbourg, una delle sette città delle montagne con tre castelli, con ricche miniere d'oro, d'argento, di rame ec., con celebre scuola di mineralogia, e più di 22 m. an. Kremnitz al n. della detta, con un ginnasio, e ricche miniere d'oro, e più di 10 m. an. Pesth sulla sinistra del Danubio, con università , altri istituti letterarii , e 70 m. an. Temeswar al s-e. sul canale Bega, cap, del Bannato di questo nome. La città è molto forte, e fu presa sul Turco nel 1716 dal principe Eugenio generale dell'imperatore Carlo VI. Numera circa 12 m. an.

Nella parte bassa, ch'è al s-o. del Danubio, vedonsi Buda, ed in Tedesco Ofen sul Danubio, cap. del regno di Ungheria, con istituti letterarii, un arsenale, e circa 34 m. an. Questa città per mezzo di un ponte è unita a Pesth. Gran, al n. di Buda sul Danubio, città forte con un ginnasio, bagni caldi, e circa 10 m. an. Raab all'o. di Gran al confluente del Raab e del Danubio, è vesc.

VIII. Il gran Principato di Transilvania all'e. dell' Ungheria, ant. parte della Dacia. Esso fu ce-

Ferr . Geog.

duto all'Austria dal Turco nel 1699 pel trattato di Carlovitz, cap. Clausenburgo, ant. Claudiopoli, in riva al Samos minore. Inoltre Hermanstadt, ant. Hermanopolis, al s-e., già cap. con 16 m. an. Carlsburgo, altre volte Veis-semburgo, ed ant. Alba-Julia, al n.o., vesc., con una cittadella, e circa 6 m. an.

IX. La Schiavonia, e la Croazia al s-o. dell' Ungheria. Esse formano un governo civile ed uno militare.

Nella Schiavonia posta tra i due fiumi Drava al n., e Sava al s., vedonsi Ezzek citilà forte sulla Drava, capit. e sede del governo. Posega quasi nel mezzo del paese in un fertile sito. Petervardein al s-e. sni Danubio; città forte. Illoch sid i un monte presso lo stesso fiume all'o. della precedente. Essa è antica, ed è la sede del duca di Sirmio. Questo ducato fu eretto dall'imperatore Leopoldo I, concesso alla famiglia Odelschalschi.

Nella Croazia, ant. parte dell' Illirico, al n-o. della Schiavonia, vedonsi Agram in poca distanza dalla Sava, città vesc., con istituti letterari, e sede del vicerè della Croazia, e Schiavonia. Carlstad

al s-a di Agram, città forte.

X. La Dalmazia, l'Albania veneta, l'ex-Repubblica di Ragusi formano un sol governo, e son o situate sull'Adriatico al s-o, della precedente. Sono da osservarsi Zara, ant. Jadera, con porto sull'Adriatico, città forte, vesc., e sede del governo. Sebenico al s-e. della precedente con porto, città forte, e vesc. Spalatro al s-e. della detta anche con porto, ed arc. Cattaro al s-e. con ottimo porto, ben fortificata, e vesc. Ragusa al n-o. di Cattaro, ant. Epidauro, già cap. di una repubblica di tal nome, arc., e con porto.

Appartengono a questo governo molte isole presso le coste. Le principali, cominciando dal n., sono Veglia, Cherso, Pago, Grossa, Brazze, Le-

sina, Lissa, Curzola, Meleda, Sabbioncello, ec.

XI. Il Regno Illirico posto all'e. dell'Italia e propriamente del regno Lombardo-Veneto, dal quale è diviso pel Lisonzo, ed al s-o. della Stiria, è bagnato dal gollo di Venezia, e contiene due governi, cioè

r. Governo dei Ducati di Carniola, e Carinzia al n., in cui vedonsi Laibach, ossia Lubiana, cap. sul Laibach, città arc., con un liceo, e 11 m. an. Inoltre Klagenfurth al n. sul Glan, cap.

della Carinzia.

2. Governo di Trieste al s., che comprende l'Astria, le Contee di Gorizia, e di Gradisca, porzione del Friuli, ex-Veneto, e parte della Croazia. In esso vedonsi Trieste ant. Tergeste, con porto franco molto frequentato sul golfo dello stesso nome, città vesc., con 50 m. an. Gorizia verso il n.o. in riva al Lisonzo, divisa in due, cioè l'antica posta in una eminenza con un castello, e la nuova lungo il fiume. Capo d'Istria ant. Justinopolis al s-o. di Trieste, e già cap. dell' Istria Veneta, vesc.; Rovigno al s., con due porti molto frequentati. Fiume al s-e. di Trieste, con porto franco. Aquileja al n-o. di Trieste nel Friuli. Fu anticamente ricca, e mercantile; ma venne prima da Attila, ed indi dai Longobardi incendiala.

XII. Il paese dei confini militari, è una linca di territorio di frontiera ai dominii turchi militarmente ordinata, ed è divisa in 5 grandi Comandi generali, ne quali un'armata permanente di 45 m. soldati veglia alla difesa dell'Impero. Le città sedi dei Generalati sono dall'o. all'e. Segna, Peterva-

dein, Carlovitz, Semlino, Panczova.

MONTI. I principali monti, oltre alle Alpi, ed ai Carpazii, sono i Sudeti tra la Boemia e la Slesia; e l'Erzgebirge tra la Boemia, ed il regno di Sassonia.

Fiumi. I principali fiumi sono il Danubio, che nasce nella Foresta Nera nel Granducato di Baden.

attraversa dall' o. all' e. l'Austria, scorre per l'Ungheria dal n. al s., bagna Belgrado, ove prende cammino est, e si scarica nel mar nero: l'Inn, che divide l'Austria dalla Baviera, e si scarica nel Danubio; la Morava, che scorre per la Boemia dal s. al n., e si unisce all' Elba; la Drava e la Sava, che rinserrano tra essi la Schiavonia, e si uniscona al Danubio; il Theiss, ossia Túlisco, che attraversa l'Ungheria dal n. al s. e si scarica nel Danubio.

LAGHI. I principali laghi, oltre a quello di Costanza, sono quelli di Balaton ant. Volcea Palus, nell'Ungheria, di Clagenfurt nel regno Illirico.

Suolo, e CLIMA. Il suolo è vario; generalmente è fertile in grano nei paesi meridionali, e nella Slessi e Moravia. Nell'Ungheria si fa ottimo vino, e pochissimo nella Boemia. È ricco di miniere d'oro, di argento, e di altri metalli, come anche di agate, topazii, ed altre pietre preziose. I pascoli vi sono abbondanti, specialmente in Boemia. — il clima è anche vario, e per lo più freddo.

COMMERCIO. Il commercio attivo di questo Impero consiste in vini di Ungheria, in lavori di cristallo, di vetro, di porcellana, di ferro, di argento, di oro ec.; in tele di cotone, stoffe di seta; in riso,

sapone, tabacco, ec.

Gov., e Rel. Il governo è monarchico ereditario; nell'Ungheria, e nella Transilvania è limitato. — La Religione dominante è la Cattolica Romana. Nell'Ungheria meridionale, nella Gallizia, nella Bukovina, Schiavonia, Croazia, Transilvania e vede gran numero di Greci, di Riformati, ed Ebrei

#### DEL REGNO DI POLONIA.

SITUAZ. Il nuovo regno di Polonia si estende da gr. 50 e 20' al gr. 53 e 20' di lat. n., e dal gr. 15 e 30' al gr. 21 long. E.

Conr. Questo regno tiene al n. ed all'o. gli Stati

Prussiani; al s. l'impero di Austria; all'e. l'impero Russo.

Sur., e Por. La popolazione è di 4 milioni, con una superficie di 34,900 miglia.

CITTA' CAP. La capitale è Varsavia sulla Vistola. Lat. 52 e 14', long. e. 18 e 45'.

Istoria. La Polonia fu prima abitata da' Sarmati. ed indi dagli Sclavi, sotto i quali ebbe il nome di Polonia dalla voce Polu, come si pretende, che significa pianura, o paese atto alla caccia. Sotto il re Boleslao nel 999 divenne regno, che si rese molto esteso in seguito per l'unione del ducato di Lituania. Prima del 1772 era al n. bagnato dal Baltico; all' e. confinava colla Russia; al s. colla Turchia, ed Ungheria; all'o. colla Germania, e comprendeva una popolazione di circa 14 milioni; ma nell' anno suddetto sotto di Stanislao Poniatowschi, insorte gravi dissensioni tra polacchi, una parte di essa passò sotto il potere della Russia, dell'Austria, e della Prussia, e nell'anno 1795 insorti nuovi torbidi, la Polonia fu intieramente divisa tra le suddette Potenze. Nel 1807 una porzione di essa, cioè la grande, e la piccola Polonia, fu eretta in Granducato, detto di Varsavia. Il Congresso di Vienna del 1815, avendone smembrato il palatinato di Posen, e parte di quelli di Culm, di Gnessen, e di Kalisck dati alla Prussia, lo elevò a regno dipendente dall' imperatore della Russia.

Divis. Il nuovo regno di Polonia è diviso in 8 Vaivodie, le quali sono:

1. Di Masovia quasi nel centro, cap. Varsavia sulla Vistola, sede del vicerè, del Senato Polacco, e di un Vescovo cattolico; fornita d'istituti letterarii e scientifici, con circa 150 m. an. compresa la guarnigione.

2. Di Plock al n-o. , cap. Plock sulla Vistola ,

con circa 7 m. an.



134

3. Di Salisz al s-o. cap. Salisz sul Prosna con circa 15 m. an.

4. Di Cracovia al s-e., cap. Sielce, piccola città al n. di Cracovia.

5. Di Sandomiria al n-e., cap. Sandomir sulla Vistula. Zamosc è una piazza forte.

6. Di Lublino al n.e., cap. Lublino con circa 12 m. an., molto commerciante e forte.

7. Di Podlachia al n., cap. Siedleg sulla Biala. 8. Di Augustovia al n., cap. Suwalki piccola

città presso la Prussia Reale. Modlin è fortezza al confluente del Bug colla Vistola.

Fiunt. Il principale fiame è la Vistola, che nasce dai Carpazii, attraversa questo regno dal s. al n., entra negli stati Prussiani, e si scarica nel Baltico presso Danzica.

Suolo, e Clima. Il solo è generalmente fertile

in grano. Il clima è piuttosto temperato.

Gov., e Rel. Il governo è monarchico-temperato. La Religione dominante è la Cattolica Romana, vi sono protestanti, greci, e giudei. Sir. La Monarchia Brittanica è formata da molte isole poste nell'Oceano Atlantico tra il gr. 50 e'l 61 di lat. n., ed il gr. 1 circa, e'l gr. 13 circa L. O. Le più grandi sono la Brettagna e l'Irlanda divise dal canale di S. Giorgio.

Sur., e Por. Tutte le isole Brittaniche formano una superficie di circa 96,730 miglia con più di

23,400,000 abitanti.

CITTA' CAP. La cap. è Londra sul Tamigi nella Brettagna. Long. O. 2 e 26', lat. 51 e 31'.

ISTOR. Diversi popoli abitarono in queste isole, ed ebbero differenti governi. La parte s. della Brettagna, detta Albione, era abitata dai Brettoni, o Brittanni, la parte n., detta Caledonia, e Scozia, dai Caledonii, Pitti, e Scoti: nell'Irlanda, detta Ibernia, furono altri popoli, forse di Origine Celti. I Romani sotto di Cesare penetrarono in Albione. Essi, non avendo potuto soggiogare gli Scoti innalzarono un muro tra l' un paese , e l' altro , prima sotto Trajano dalle foci della Tine sino al golfo di Tolwai, ed indi sotto Severo dal golfo Clydea quel-· lo di Forth. Nella decadenza dell'impero romano i Brettoni infestati dai Pitti chiamarono in loro soccorso gli Angli, popoli della Bassa Sassonia. Questi vinsero i Pitti, e scacciarono i Brettoni, i quali si ritirarono parte all' o. della Brettagna cioè nel principato di Galles , e parte in Francia. Albione, che dagli Angli prese il nome di Anglia, e d' Inghilterra; fu divisa in sette regni; Egberto Sassone nell'827 ne formò un solo, e da lui suole incominciarsi la cronologia dei re d' Inghilterra. Errico II nel 1162 conquistò l'Irlanda, ed in seguito Errico III s'impossessò del paese di Galles. Varie vicende, e guerre soffri questo paese, e molto fiere furon quelle nate tra la casa di Lancastro, e quella

di Yorch pel dritto al trono. In Errico VII della casa di Tudor cessarono le discordice, ed incominciò a figurar l'Inghilterra. Morta Elisabetta figlia di Errico VIII, fu chiamato al trono Giacomo I Stuard re di Scozia, e de essendosi unita la Scozia all' Inghilterra, l'isola ebbe il nome di Gran-Brettagna. Dopo altre turbolenze si stabilì sul trono la casa di Bruswick Annover, la quale ora vi regna in persona di Vittoria.

Divis. La Monarchia Brittanica può dividersi nei regni di Scozia e d'Inghilterra compresi nella Gran-

Brettagna, e in quello d' Irlanda.

 Il regno d'Inghilterra, che comprende la parte s. della Gran-Brettagna, è diviso in 52 Contce, dette Shires dagl'Inglesi, noi lo possiamo dividere

in cinque grandi porzioni, cioè ...

1. Parte n., in cui vedonsi Berwick sulla costa orientale, piazza forte sui confini della Scozia, con 20 m. an. Newcastle al s-o., con porto sulla Tyne, con circa 60 m. an. Le miniere di carbon fossile tengono occupata la maggior parte della popolazione. Carlisle vesc. all'o. sull' Eden con 12 m. an. Lancaster al s. in poca distanza dal mare. York all' e., arc., sull' Ouse con circa 17 m. an. L'arcivescovo è il cappellano perpetuo della regina. Il secondo figlio del re è Duca di York. Liverpol alle foci del Mersei, la più mercantile dell'Inghilterra dopo Londra. Il suo porto è comodo, ed in esso suole imbarcarsi per l'Irlanda. Conta più di 90 m. an. In Liverpol si è costruita una Chiesa lunga 119 piedi, e larga 47, in cui i pilastri, le volte, le porte, i telai, il pulpito, e gli ornamenti di architettura sono di ferro fuso.

2. Parte e., ove osservasi Londra, ant. Londinum, cap. di tutta la monarchia: essa è sul Tamigi, 10 leghe distante dall'imboccatura di esso. Non vi è città in Europa più ricca, più grande, com-

merciante, e popolata di essa, avendo un milione e 400 m. an. È decorata di varie accademie; ha molte scuole, ove s' insegnano ai poveri le arti. Tra i superbi edificii merita il principal luogo la cattedrale di S. Paolo, che non la cede in bellezza alla Chiesa di S. Pietro in Roma. È stata la patria di molti illustri personaggi, tra gli altri de' due famosi poeti Giovanni Milion, ed Alessandro Pope. Circa due leghe sotto Londra vedesi il magnifico Ospedale di Greenvich , destinato a ricevere i marinari, che l'età, o l'infermità mettono fuori di servizio. Vi si vede l'osservatorio, per lo quale gl'inglesi fanno passare il loro primo meridiano. Inoltre Cambridge al n. di Londra, città vesc. sul fiume Cam; da cui prende il nome. Celebre è la sua università, Numera circa 14 m. an. Norwich al n-e. sulla Yare con circa 50 m. an. Molto stimata è la sua fabbrica di panni. Yurmouth presso le foci del Yare, città mercantile e forte con porto e 18 m. an. Vedesi in questa città il magnifico monumento eretto all' Ammiraglio Nelson morto nella battaglia di Trafalgar. Ipswich al 'so. della precedente sul Cippon , con porto , e più di 11 m. an., ha ottime fabbriche di panni , e tele grosse. Harwich al s-e. con famoso porto celebre pel passaggio da Inghilterra in Olanda, ed è città forte. Clochester al s-o. con porto. Sono stimate le sue manifatture di saje.

'3. Parte sud, în cui sono — Rochester al s-e. di Londra. În poca distanza da questa città vedec Chatam famoso lorgo per la rada, ove si ritira la flotta Reale. — Canterbery al s-e. di Londra città arc. con 13 m. an. L'areivescovo è il Primate del Pinghilterra, cappellano perpetuo del Re, e primo pari del Regno — Douores al s-e. della detta, città forte con porto dirimpetto a Calais. Conta circa 15 m. an. Passaggio ordinario dall'Inghilterra in

Francia. — Portsmouth all' o. su di un' isoletta, città forte con famoso porto, e celebre cantiere. Conta 46 m. an., è il grande arsenale della marina Inglese — Darlmouth, e Plymouth al s-o. sono anche fornite di porto fortificato. Falmouth al s-o. con porto fortificato nella Cornovaelia.

4. Parte di mezzo, ove sono da osservarsi — Oxford sull' Isis con 15 m. an. Celebre è la su università, e la sua biblioteca — Bristol al s-o., la più ricca, e mercantile dopo Loudra, con 95 m. an. Essa è situata sulla Avone, che sbocca nel Canale di Bristol, e le forma un porto — Glocester al n.e. sulla Saverna con 7 m. an., ed ha vetriere, fabbriche di aghi — Worcester al n. sullo stesso fiume con circa 15 m. an., ed una eccellente fabbrica di porcellana — Birmingham al n.e., molto commerciante con una popolazione di circa 107 m. an. Sono eccellenti i suoi lavori di acciaio, ottone, e rame — Manchester al n. è molto industriosa, con circa 180 m. an.

5. Parte o., o Principato di Galles, o Valles, titolo del primogenito del Re. Sono da osservarsi — Montgomery sulla Saverna al n.o. di Worcester — Pembrok al s.o. con vasto ed ottimo porto presso il canale di Bristol.

Le isole geograficamente spettanti a questo Regno sono — Man nel mar d'Irlanda; Anglesea al n-o. del Principato di Galles: Le Sorlingues alla estremità della Cornovaglia. Wight nella Manica vicino a Portsmouth, cap. Neuport. Presso le foci del Tamigi vedesi l'isola Shepey — Yernesey, e Jersey presso la costa e. della Normandia.

II. Il Regno di Scozia forma la parte n. della Gran-Brettagna. Il fiume Tay, che l'attraversa dall'ovest all'est la divide in parte nord, e sud.

t. Nella parte sud, che è divisa in 22 Contee osservansi Edimburgo circa un miglio distante dal golfo Forth, cap. del regno con circa 217 m. an.; è celebre per la sua università, e per le sue manifatture — Inoltre Glasgow al s-o. con porto alle foci della Clyde. Conta 10 m. anime.

2. Nella parte nord divisa in 13 Contee sono da osservarsi — Aberdeen al n.e. con porto, ed università, e 28 m. an.; e Perth presso la foce del

Tay, mercantile, e ben fabbricata.

Le isole, che appartengono a questo regno sono — Le Orcadi al n. della Seozia, che sono al numero di 67 per la maggior parte disubitate; le Schettand al n. delle Orcadi, che sono al numero di 65, delle quali una metà è abitata; le Ebridi, o Westerne all'o. della Seozia, che sono in gran numero: Lewis è la più grande; Staffa è celchre per la grotta di Fingal, e le superbe colonne di basalto. Tutte queste isole sono fertili in biade.

III. Il regno d' Irlanda comprende l'isola di tal nome posta all'o. della Gran Brettagna. Dividesi 1. in Ultonia al n.; 2. Langenia all'e., 3. Mommo-

nia al s.; 4. Connacia all'o.

1. Nell'Ultonia, o Ulster, vedonsi — Londonderry al n. forte con porto sull'Oceano, e 20 m. an. — Drogheda al s-e. con porto sul mar d' Irlanda sulle foci della Boyne.

Nella Langenia, o Leinster osservansi Dublino capitale del regno, con porto sul mar d'Halo
a sulla foce del Liffei. Essa è la seconda città delle isole Brittaniche. Numera 227 m. an: Ha un castello — Moxford al s. forte con porto sul canale di S. Giorgio, e 9 m. an.

3. Nella Mommonia, o Muster sono — Waterford al s-e. sul Suire circa 3 miglia distante dal mare, con 50 m. an. — Cork al s-o. sul Lee con

porto e tor m. an.

4. Nella Connacia, o Connaught è da osservar-

si — Galway con un porto vasto sull' Oceano, un castello, e circa 28 mila anime.

Monte. Sebbene le isolette Brittaniche siano sparse di monti, non ve ne sono di grande altezza.

Frust. I principali fiumi dell'Inghilterra sono — Il Tamigi, che viene formato presso Oxford dai fiumi Thames ed Ise, scorre dall'o, all'e., ed a molte miglia al disotto di Londra si scarica nel mare del nord. La marea monta a circa 80 miglia al di sopra della sua imboccatura — L'Humber è piuttosto un braccio di mare, esso riceve più fiumi, e tra gli altri il Trent. Si scarica nello stesso mare — La Severn, che sorge nel principato di Gallès, scorre dal n. al s-o. formando una specie di arco, e si scarica nel canale di Bristol.

Nella Scozia sono — Il Forth, ed il Tay che nascono nella Contea di Perth, e si scaricano nel

mar del nord.

Nell' Irlanda avvi lo Shannon, che nasce nella Contea di Leistim, scorre dal n. al s., ed indi al-l'o., forma varii laghi, e si scarica nell'Atlantico.

Licut. I laghi principali sono il lago Lomond nella parte sud della Scozia, al n-o. di Glasgow, sparso di molto isolette tutte abitate; e quello di Neagh nell' Irlanda nell' Ultonia, anche pieno d'isolette.

Sudo, e Clima. Il suolo delle Isole Brittaniche è generalmente fertile in biade, e frutta, cioè mele, pere, noci, nocelle ec., eccetto la parte settentrionale della Scozia; non produce però vini, nè olio. L'agricoltura grandemente vi fiorisce. Vi sono ottimi pascoli, che nutriscono ottimi cavalli, e montoni di finissima Iana. Motte sono le miniere, e specialmente di carbon fossile. Nell' Inghilterra non vi sono lupi, per cui i bestiami pascolano di giorno di notte senza timore. — L'aria nell' Inghilterra è

umida : ma temperata , come nell' Irlanda ; nella

Scozia è molto fredda.

INDUST. e COMMER. Gl' Inglesi banno portato all'ultima perfezione quasi tutte le manifatture, ed il loro commercio marittimo è fioritissimo con tutte le parti della terra.

Gov. e Relig. Il governo è monarchico-aristodemocratico. La Corona è ereditaria anche nelle femmine. Il Re ha un' autorità molto estesa. Il Parlamento è composto di due Camere, l'una dei Pari, o Alta; e l'altra de' Comuni o Bassa - La Religione dominante, prima dello scisma sotto di Errico VIII, era la Cattolica Romana, ora è l' Episcopale, che riconosce i Vescovi, ed il Re per capo, essa è detta Religione Anglicana. Vi è però un infinito numero di sette; vi sono ancora dei Cattolici, e specialmente in Irlanda, i quali sono restati fermi nell' antica loro Religione.

### DELLA MONABCHIA DANESE.

Situaz. La monarchia Danese, non compresa l' Islanda, che giace nell' Atlantico presso il cerchio polare, ne l'isola di Bornholm nel Baltico si estende dal gr. 53 e 25' al gr. 57 e 42' di lata n., e dal gr. 6 al gr. 11 circa di long. E.

CONF. La monarchia Danese tiene al nord lo Skager Rak; che la divide dalla Norvegia; all'est il Cattegat, e lo stretto del Sund, che la separano dalla Svezia, ed è bagnata dal Baltico; al sud confina colla Confederazione Germanica, ed all'o. col mar di Germania.

Sur. e Por. Tutt' i paesi che formano la Monarchia Danese in Europa, compresa l'Islanda (1);

<sup>(1)</sup> Quest'isola geograficamente apparterrebbe all'America, perchè a questa è più vicina.

hanno una popolazione di 1,950,000 an, con una superficie di 40,000 miglia.

CITTA' CAP. La cap. è Copenaghen nell'isola di

Seeland. Lat. 55 e 42', long. E. 15 e 25.

ISTORIA. La Danimarca fu abitata dai Cimbri e la terra ferma, ch'è a guisa di penisola, fu detta Chersoneso Cimbrica, ed in appresso Giutland dai Juti, ed in seguito Danimarca dai Danesi, i quali furono anche detti Normandi, ossia popoli del nord. Sino a Margherita figlia di Valdemaro III, detta la Semiramide del Nord, poco d'interessante ci offre l'istoria. Questa Principessa uni alla Danimarca la Norvegia, ed indi anche la Svezia, e così durò fino a Cristoforo, il quale essendo morto senza figli nel 1448 fu eletto al Trono di Danimarca e Norvegia Cristiano conte di Oldembourg della casa di Holstein, e la Svezia si elesse un proprio Re. La corona fu sempre elettiva sino a Federico III , sotto di cui nel 1660 fu resa ereditaria. Tale è al presente in persona di Cristiano VII, sotto del quale il Regno di Norvegia è stato unito alla Monarchia Svedese.

Divis. La Monarchia Danese comprende terra ferma ed isole. La terra ferma si divide in Julland, ed in paesi nella Confederazione Germanica.

I. Il Jutland è diviso in parte nord, ed in par-

te sud.

Nella parte nord osservansi — Aalborg, o Albourg su di un braccio di mare, che si avanza molto dentro terra; città vesc. con porto, e circa quan. — Aarhuus al s-o. citta vesc. industriosa ed assai commerciante con un porto, ed 8 m. an.

Nella parte sud, o Ducato di Schleswig, è da osservarsi Schleswig al s-e. città industriosa, e mercantile. È posta all'estremità di un braccio di mare chiamato Sli.

II. I paesi nella Confederazione Germanica sono

1. Il Ducato di Holstein al sud del Ducato di Sleswich, cap. Gluckstadt sull' Elba, città forte con porto frequentato, e circa 6 m. an. Inoltre Kiel fornita di università, e di un porto sul Baltico al n.e. della precedente.

2. La Signoria di Pinneberg sull' Elba , e la

Contea di Ranzau al n. della detta.

3. La Città di Altona con porto sull' Elba, poco distante da Amburg, con 25 m. an.

4. Una parte del ducato di Lauemburg ceduta dalla Russia alla Danimarca. Lauenburg sull' Elba e Ratzburg in un'isoletta formata dal lago dello stesso nome sono le città principali.

III. Le isole della Monarchia Danese alcune so-

no nel Baltico, ed altre nell' Atlantico.

Nel Baltico sono — Fionia o Funen, divisa dal Jutland per un canale detto Piccolo Belt cap. Odensea quasi nel centro dell'isola, città vesc. ed industriosa con circa 7 m. an. Seeland all'est divisa da Fionia pel Gran Belt, capit. Copenaghen presso lo stretto del Sund, con una celebre università, uno de'migliori porti d'Europa, e più di 125 m. an. senza i marinari, e la guarnigione In essa risiede il Sovrano. Inoltre avvi Elsige, o Helsingor al n-e. di Copenhaghen con porto; Chroneburg fortezza sullo stretto del Sund. Langeland, Falster, Laalad al sud della precedente, e Bornholm all'est, non offrono cosa di considerevole.

Nell'Atlantico sono — le Feroe, o Fero, al nell'Irlanda. Esse sono al numero di 24, e furono scoverte dai Danesi nell'868 — L'Islanda al n. presso il cerchio polare. È stata creduta per la Thule de degli antichi. Fu scoverta dai Danesi nell'861. È molto grande, ma non ha che villaggi, tra i quali si distingue Hola con porto sulla costa nord, e Skalholt verso il s-o. Celebre è il suo vulcano Heela verso la costa sud per le eruzioni violentissime.

144

Fium e Lagni. I sumi principali sono l'Eyder, che nasce nell'Holstein, scorre dall'e, all'o, e si scarica nel mar d'Alemagna, e l'Elba di cui si è parlato — I laghi principali sono il Ploen nell'Holstein, ed il Ratzelburg nel ducato di Lavenburgo.

Suoto, e CLIMA. Il suolo nella Danimarca propria e dei paesi nella Confederazione Germanica è piuttosto fertile; produce grani, frutta, come mele, pere, ciriege, noci, nocelle, abbonda di pascoli. L' Islanda è poco fertile, ma vi si osservano buoni pascoli: vi si trovano metalli, zolfo, cristallo, e specialmente grandi masse di bassalto. Vi sono varie sorgenti di acque calde, che formano oggetti utilissimi. — Il clima è freddo in Danimarca, e rigido in Islanda, sebbene non tanto quanto dovrebbe essere.

Gov., e Rel. Il governo è monarchico assoluto ereditario. La religione dominante è la luterana.

### DELLA MONARCHIA SVEDESE.

SITUAZ. La Monarchia Svedese, la quale comprende la Svezia e la Norvegia, e tra il gr. 55 e 20', e'l 71 e 20' di lat. n., e tra il gr. 13 e'l

26 long. E.

CONFINT. Questa monarchia tiene al nord il glaciale artico; all'est l'impero Russo, ed il Baltico al sud lo stesso Baltico, e lo Skager-Rack; all'ovest è divisa dall'isola di Seeland per lo stretto del Stager-Rack, e dall'Atlantico.

Sup., e Por. Tutta la monarchia Svedese si stima che abbia una superficie di 256 m. miglia con

una popolazione di 3,950,132 abit.

CITTA' CAP. La cap. è Stockholm sul lago Melarn. Lat. 49 e 20', long. E. 15 e 50'.

ISTORIA. La Svezia in unione della Norvegia era

anticamente detta Scandinavia. Sì l'una, che l'altra ebbero i loro Sovrani, sino a Margherita figlia di Valdemaro III, sotto la quale in unione della Danimarca formarono un solo Stato. Nel regno di Cristiano II la Svezia si separò e formò un regno a parte. Nel 1524 da Cristiano la corona di Sveziapassò a Gustavo-Vasa, il quale v'introdusse il luteranismo. Sostenne la Svezia varie guerre contro la Russia, la Polonia, e la Danimarca. Sotto Gustavo gli Svedesi penetrarono in Germania, e per la pace di Osnabruk nel 1684 ottenne una parte della Pomerania coll' isola di Rugen, e le città di Brema, e Verden. Tra suoi re si rese celebre Carlo XII, il quale dopo molte vittorie riportate contro la Russia, e la Polonia, fu vinto da Pietro il grande; perdè molte provincie conquistate sulla Russia, e morì nell'assedio di Friderikstadt in Norvergia nel 1718. Ebbe la Svezia altre perdite nelle guerre contro la Russia, cui nel 1810 cede la Finlandia, e la Botnia Orientale. Nel 1815 ottenne la Norvegia, avendò però perduto ciò che possedeva nella Germania.

Divis. La monarchia Svedese comprende il regno di Svezia all'e., e quello di Norvegia all'o. divi-

si dalla catana delle Alpi Scandinave.

I. Il regno di Svezia è quasi tutto sul Baldico, e tiene all'e. l'impero Russo. Può dividersi in parte en., o Lapponia; in parte centrale, o Svezia propria; ed in parte s., o Gotland. Queste parti

abbracciano varii governi.

Nella parte s. sono da osservarsi Lunden nella Scania all' e. di Copenhagen, arc., con università — Malmò al s-e., con porto presso lo stretto del Sund — Helsingborg con castello e porto al-Pentrata del Sund. Presso di questa città nacque Ticone Brahe — Gothemburgo, o Gotheborg nella Vestrogothia, piazza forte, con porto sul Cate-Ferr.Geogr.

gat, c 27 m. an., la più mercantile dopo Stockholm — Kalmar con porto sulla costa orientale dirimpetto all' isola Oland — Carlscrona al s. di Kalmar, con porto, stazione della flotta Svedese, e 13 m. an. — Norkoping al n. nell' Ostrogothia, con porto molto frequentato alle foci del Motale, e 10 m. an.

Nella parte centrale sono da osservarsi Stockholm sul lago Melarn con porto spazioso, e frequentato; difficile però n'è l'ingresso. Essa è fabbricata sopra alcune isole, e penisole formate dal lago, e dal mare. Il porto è difeso da una cittadella, e da un bello e forte castello, ove il re risiede. Le case sono quasi tutte di legno. Numera 80 m. an. — Upsala al n-o., arciv. sulla Sala, che la divide, celebre per la sua università — Falun al n-o., popolato borgo della Dalecarlia. Questa provincia abbonda di miniere di ferro, di rame, ed è piena di foreste.

Nella Lapponia non v'è altro luogo da notarsi, che Umea con porto nel golfo di Botnia; vi si fa traffico di legna, e di pesce. I Lapponi dimorano o sotto le tende in està, o nelle grotte nell'inverno. Le renne che sono una specie di grossi cervi, servono a vestirli, a nudrirli, ed a trasportarli sulla neve.

Appartengono a questo regno le isole Oland dirimpetto a Colmar, e Gotland al n-e., che ha per capitale Wisby sulla costa o.

II. Il regno di Norvegia si divide in Norvegia

propria, in Finmark, ed in Nordland.

Nella Norvegia propria, la quale è divisa in più generii, sono da osservaris Cristiania, cap. del regno nel governo di Aggershuus, con porto nel fondo di un golfo. Numera circa 100 m. an. — Aggerus al n-o., città forte, con porto sul golfo dello stesso nome in poca distanza da Cristiania — Christiania

sand con porto comodo e sicuro sul Categat, e con un cantiere per la costruzione de vascelli - Bergen al n-o., città forte, con porto sulla costa occidentale . c 21 m. an. - Drontheim al n-e. . città forte, con porto, e circa o m. an.

Nel Nordland, e nel Finmark, che formano la Lapponia Norvegiana, merita osservarsi solo il villaggio di Wardoehuus, con buona fortezza. Es-

so è il più settentrionale.

Isole. Molte isole circondano le coste della Lapponia; la maggiore è Hindoen, che ha 150 miglia di giro. Tra la costa e l'isola di Mosken avvi la pericolosa corrente detta Maelstrom.

MONTI. I monti principali sono le Alvi Scandinave, che si estendono dal n. al s., e si dirama-

no verso il s.o. nella Norvegia.

Fiumt, e Lagur. Il Glommen è il maggior fiume della Norvegia, nasce nelle alte montagne al s-e. del governo di Drontheim, scorre dal n. al s., e si scarica nel Skager-Rack presso Friederikstadt; l' Umea, e la Tornea nella Svezia, i quali si scaricano nel golfo di Botnia. Molti sono i laghi, che si scaricano in questo Regno: i principali sono il Wenern , ed il Wettern nel Gotland.

Suolo, e Clima. Il suolo in generale è sterile, pieno di monti, boschi, fiumi, e laghi. Abbonda di pascoli, e di miniere specialmente di ferro, e rame. La caccia, e la pesca formano una delle principali ricchezze di questo paese. Il clima nella parte n. è rigidissimo. Nella parte s. della Norvegia nell'està è caldo, perchè è difesa dalle alte montagne Scandinave.

COMM. Il commercio attivo consiste in metalli, legni da costruzione, aringhe, pelli ec.

Gov., e ReL. Il governo è monarchico-temperato - La religione dominante è la luterana. Vi si permette l' esercizio di altre religioni. Il l'altre

## DELL' EUROPA ORIENTALE, OSSIA DELL' IMPERO RUSSO.

SITUAZIONE. L'impero Russo abbraccia in Europa tulta la parte orientale di essa, estendendosi dal grado 43 al gr. 75 e 40' di lat. n., compreso il gruppo della nuova Zembla, e dal gr. 19 al

50 long. E.

Conv. L'impero Russo tiene al nord il Glaciale artico; all'est l'Asia, e'l mar Caspio; al sud l'Asia, il mar di Azoff il mar Nero, e gl'imperi Turco ed Austriaco; all'ovest gl'istessi imperi, il nuovo regno di Polonia, gli stati Prussiani, il Baltico, e la monarchia Svedesse.

Superse, e Popol. Tutti gli stati dell'impero Russo in Europa, compreso il nuovo regno di Polonia, formano una superficie di 400 m. miglia couna popolazione di circa 60 milioni, de'quali come si è detto, più di 4 milioni spettano al nuovo

regno di Polonia.

CITTA' CAP. La cap. è Pietroburgo nel fondo del golfo di Finlandia. Lat. 59 e 56', long. E. 27 e 58'.

Isronia. La Russia fu prima abitata dai Sarmati, e dalla Scitica tribù dei Moschi, limitrofa agli albanesi del Caucaso, onde la capitale fu detta Mosco, e tutto lo Stato Moscovia; indi vi si stabilirono varie altre barbare nàzioni, e tra questi i Russolani, dai quali ebbe il nome di Russia. Fu soggetta ai tartari, i quali la divisero in Ducati. Il Granduca Giovanni III li vinse, e Giovanni IV salite al trono nel t534 prese il titolo di Czar, e Pietro il grande nei principii del XVII secolo assunse quello d'imperatore, e diede il primo listro alla Russia. Conquistò sulla Svezia parte della Finlandia, la Livonia, l'Ingria, e l'Estonia, e fabbricò Pietroburgo, ove trasportò la sua sede. Caterina II moglie di Pietro III, donna di singolari

politici talenti, si distinse nel proteggere le scien-ze, le arti, ed il commercio. Nel 1772, ed indi nel 1795 ottenne gran tratto della Polonia, e conquistò sul Turco la penisola di Crimea, la piccola Tartaria, ed un tratto della Bessarabia. Successe a lei Paolo I, ed a questi Alessandro I, il quale evendo acquistati altri paesi sul Turco, sulla Polonia, e sulla Svezia, considerabilmente estese il suo impero in Europa. Morto Alessandro a Taganrong nel dicembre 1825, per la rinuncia fatta dal Granduca Costantino, ha ereditato il trono Nicolò I, e coronato in Mosca nel 1826. Questo glorioso Principe colla pace di Adrianopoli ha esteso i suoi dominii nell' Asia, ha resa libera la navigazione del mar Nero, ha procurato l'indipendenza ai principati di Moldavia, e Vallachia, ed alla Servia, l'emancipazione de Greci, e felicemente ora regna.

Divis. Gli Stati dell'impero Russo in Europa si possono dividere 1. in Russia antica; 2. in paesi conquistati sulla Svezia; 3. sulla Polonia; 4. in quelli sul Turco ; 51 nel nuovo regno di Polonia,

di cui si è già parlato.

La Russia antica, comprende la grande Russia al n., la piccola Russia al s., ed i regni di

Casan, e di Astrakhan all' e.

t. La grande Russia comprende 19 governi. Le città principali cominciando dal n., sono Kola capdella Lapponia Russa con porto sul mar gelato alle foci del fiume del medesimo nome. Fa commercio di pelli conciate — Arcangelo con porto sul mar bianco presso la imboccatura della Dvina, con arsenale marittimo, fabbriche di cordeggi, di filatura, e di birra, un arciv. greco, un ginnasio, ed una scuola di marina. Numera 19 m. an. Appartiene al governo di Arcangelo, detta anche Russia bianca, il gruppo della nuova Zembla. Queste isole non hanno abitanti fissi, i Russi vi vanno alla pesca ed alla caccia.

Vologda al s-e. sul fiume dello stesso nome, città industriosa con circa 13 m. an. Essa è fornita di

un ginnasio, e di un seminario.

Jaroslaus al s. di Vologda sulla sinistra della Volga, città vesc., con un collegio. Sono in credito nella Russia le sue biancherie da tavola damascate, e gli opificii di carta e di sapone. Il suo commercio è animato per la navigazione della Volga. Conta 20 m. an.

Kostroma al n-e. di Jaroslaw sulla sinistra della Volga presso al confluente del fiume del suo nome,

città vesc. con 12 m. an.

Vladimir al s. di Kostroma presso il fiume Kliasma, città arc. Fu cap. del Granducato di Russia; ora è molto decaduta. Rinomata è la sua cattedrale; e frequentato è il tempio di S. Demetrio di Salona. Vi è un seminario, ed è difesa da un castello. La città è piantata sopra ridenti colline, e nei d'intorni vi son molti giardini, che producono ciliege, e citrioli.

Novogorod Weliki ossia il grande, al n. del lago Ilmen presso la foce del Wolchow, città ant.,

arc., con circa 14 m. an.

Mosca, al s-e. di Pietroburgo, quasi nel centro della Russia, sul Moskva: Per molti-secoli fu cap. della Moscovia. Ora è sede del secondo arcivesc. dell' Impero. È fornita di una università, e numera più di 300 m. anime. Nel 1812 mentre i Francesi, dopo la battaglia della Moskva, si apparecchiavano ad entrarvi, dai cittadini fu abbandonata alle fiamme per salvare la patria. Oggi mercè le cure, e gli sforzi del governo, sono scomparse le rovine cagionate dal fuoco, ed è intieramente riedificata. La costruzione degli edificit è stata modellata sull' uniforme e semplice gusto delle nazioni civilizzate. Merita osservarsi il Kremlino, in cui è da ammirarsi il tesoro, che contiene antichi

rari e preziosi oggetti. Vastissimo è il palazzo imperiale, e tra le chiese si distingue l' Archangela Michalia, ove sono le tombe dei Sovrani Russi.

Tula al s. di Mosca al confluente della Tulitza, e dell' Upa che gittasi nell' Oka, città vesc. edicata in pietra, e cinta da mura. Ha un ginnasio, un seminario, e un collegio pe' nobili. Vi si fabbricano arme di varie sorti: vi è una fonderia di cannoni, e varii opificii di birra, e di sapone. Numera 40 m. an. •

Kaluga al n-o. di Tula presso l'Oka. Essa fabbrica tessuti di cotone, cappelli, cuoi, e carta. Napoleone vi si ritirò col grosso dell'esercito, meu-

tre Mosca era in fiamme.

Twer al n.e. di Mosca sulla grande strada, che da Mosca va a Pietroburgo. Essa giace al confluente di tre fiumi, che la dividono in 4 parti unite da tre ponti. Ha un nobile collegio, un seminario, e 22 m. an. Inoltre Novogorod Veliki al n.o. al confluente dell'Oka nel Volga con to m. an. — Smonlensco al s.o. di Mosca, città forte con 12 m. an. — Voronege al s. di Mosca, sul fiume dello stesso nome.

2. La Russia piccola abbraccia 4 governi. Le città da osservarsi sono Kiovia, o Kiev al s-o. di Mosca alla destra del Dnieper, città forte, arciv., cap. un tempo dell' Impero Russo, con una università, una biblioteca, e circa 56 m. an. Inoltre Tschernigow al s-o., alla destra della Desna, che si scarica nel Dnieper, città forte, ed arciv. con 10 m. an. — Poltava al s-e. della precedente sul Vorskl. Essa è celebre per la vittoria, che Pietro il grande riportò nel 1709 sopra Carlo XII re di Svezia. Conta 9 m. an.

 I regni di Casan, e di Astrakhan comprendono o governi, oltre le conquiste sulla Persia, e le tribù dai Kirgois abitate. Le città principali sono Casan al n-e. di Mosca sul Kazan in poca distanza dalla Volga, città vesc., popolata e ricca. Un castello la difende. Ha una rinomata università, e diverse private scuole, nelle quali s'insegnano la lingua latina, tedesca, e francese. Conta 43 m. an.

Wiactka al n. di Casan al confluente della Clinovitza e della Wiatka, città arc., cinta da solide

mura fiancheggiante da torri.

Perm all'e. di Wiactka sulla sinistra della Kama. Questa città è di recente costruzione, e si va giornalmente aumentando. Vi sono due fonderie di rame, un officio di amministrazione, delle miniere, ed un ginnasio. Il governo di cui è cap. si stende per un terzo nell' Asia, ove merita di osservarsi Jekalerinburg all'e. degl' Urali. In questa città rissiede il Collegio supremo dell'amministrazione delle miniere della Siberia, e vi si fondano caanoni ed ancore per la marina imperiale. Numera 40 m. an.

Saratov alla destra della Volga cinta di mura e di fosse. Le case sono di legno. La Volga favorisce il suo commercio, e l'esportazione del sale, e del

pesce, che n'è la rendita principale.

Oremburgo nella destra del Ural. Essa è il centro del commercio co' popoli asiatici. Merita considerazione la sua cattedrale innalzata sopra una rupe di diaspro sanguigno. Vi si tengono in ogni anno due celebri fiere. I Calmucchi, ed i Kirguisi vi portano numerose pecore, e cavalli. Numera 24 m. an. La capitale però del governo di Orenburg, che si estende molto nell' Asia, ora è Ufa, ove risiede un Primate Russo, che ha il titolo di arcivescovo di Orenburg e di Ufa.

Astrakhan su di un' isola formata dalla Volga alla sua foce. Essa è il miglior porto di quella contrada. É molto mercantile. Vi sono due arcivescovi uno Russo, e l'altro Armeno. Numera 40 m. an.

II. I paesi conquistati sul Turco comprendono la

piccola Tartaria colla penisola di Crimea, la Bessarabia, ed una parte della Moldavia, che è al n-e. del Pruth. Questi paesi con quello dei Cosacchi Donnisti formano sei governi. Le città principali sono Tscherkask nuova capitale del governo dei Cosacchi Donnisti (1), e residenza dell' Atman loro generale. Questa città è sulla destra dell' Akai cinque miglia distante dall' antica Tscherkask situata sulla riva del Don, il quale colle sue inondazioni rendendone l'aria insalubre la va spopolando giornalmente. Si ammira in quest' ultima la cattedrale fabbricata su di un peggio al coverto dell'inondazione del fiume, la quale è ornata di perle, e di pietre preziose; inoltre un collegio, in cui si studiano particolarmente le lingue, francese, e tedesca, la geometria, la fisica, la storia, e la geografia.

Jekaterinoslaw al confluente del Dnipier, e del Kidack. Essa fu fabbricata da Caterina II, ed è la capitale del governo di tal nome. Vi sono eccellenti

fabbriche di panno.

Azof sulle foci del Don all' estremità orientale

del mare, cui dà il nome, città forte.

Taganrog all'occidente di Azof su di un elevato promontorio all'estremità n-o. dal mar d'Azof. Essa è difesa da un porto, ed è l'emporio di tutto

(1) L'Osacchi sono di origine incerta. Si vaole che derivassero dall'Ukrania, o piccola Russia, ed unendosi alle donne tartare e circasse si sieno estesi per la piccola Tartaria sul Don e sino all'Ural. In varle epoche si posero sotto la Russia. Si dividono in varir rami, cioè 1. Osacchi del Don; 2. del Bug, e del Boristene, o dell'Ukrania; 3. dei Jaiki o Terck; 4. quelli del Volgallotte ve n'e grande nunero nella Sibreria, i quali csiggono per conto della Russia le contribuzioni delle orde nomadi, sparse in quella regione. Allorchò la Russia ha bisogno di essi, seorza far uso di coscrizione, alla sola voce dell'Etman corrono sotto le bandiere quella quantità di truppe a cavallo, che si cerca. I cavalli sono piccoli de aglisismin, e sono usi ad uscir d'impaccio a traverso d'alberi, e rupi. Vanno armati di pistola, di sciabla, e di lancia, e sono averza; a tollerra le veglio, e le faticio,

il commercio, che, mediante il Don, si fa coll'interno della Russia. In questa città nel primo dicembre 1825 passò a miglior vita l'Imperator Alessandro I. Conta 6 m. abit.

Kherson, sulla destra del Dnieper. Era molto popolata, ora per la poca salubrità dell'aria, e della difficile navigazione del Dnieper la sua popolazione

non giunge ai rom. abitanti.

Odessa nel governo di Kherson, città fabbricata sotto l'Imperatore Alessandro I su di una baja del mar Nero tra le due foci del Dnieper, e del Dniester. Essa è costruita a forma di anfiteatro, ed è fortificata. Un ben munito castello domina l'ampio e sicuro suo porfo, il quale per la franchigia che gode, e per la comodità è molto frequentato. Si esportano da Odessa granaglie, e legname da costruzione, pelli, e lino. Numera circa 40 m. an.

Simferopoli cap. del governo la Tauride, il quale abbraccia la penisola di Crimea, ant. Tauride, l'isola di Taman presso lo stretto di Kaffa, e varii tratti di paesi nell'antica piccola Tartaria. Inoltre Sebastopoli con porto sulla costa o della penisola.—Caffu, ant. Teodosia, è la città più considerevole. Essa è posta presso lo stretto di tal nome nella Crimea. È difesa da due forti, ed il suo porto è ampio.

Perekop è una considerevole fortezza, che dà il nome all'istmo, il quale unisce la penisola di Cri-

mea alla terra ferma. Numera 1,200 an.

Bender cap. del governo di Bessarabia, il quale abraccia anche la parte della Moldavia, che è al n.e. del Pruth. Questa città è posta alla destra del Dniester. È munita di ottime fortificazioni, ed è celebre pel soggiorno di Carlo XII, che ivi si ritirò, dopo di aver perduta la battaglia di Pultava. Numera 12 m. an.

Ismail città grande, e forte nella Bessarabia alla sinistra del Danubio. Fu presa dal Turco dal gene-

rale Suvarow nel 1790 - Akerman forte all' imboccatura del Dniester con 13 m. an.

III. I paesi conquistati sulla Svezia sono . . .

1. La Finlandia Svedese, che comprende auche l' Ostrobotnia, e parte della Lapponia. La cap. era Abo, città vesc. grande e mercantile sull'ingresso del golfo di Botnia, con porto, ed università fondata dalla regina di Svezia Cristina nel 1640; ma per l'incendio sofferto da essa nel 1627 l'attuale Monarca ha fissata per cap. Helsingfors, ove ha trasferita l'università col nome di Alessandro in Finlandia.

Wasa al n. di Abo sul golfo di Botnia. Circa tre miglia al di sotto della città avvi il porto di Smultronoeren, che serve alle scaricazioni delle navi.

Conta circa 3 m. an.

Tornea al n. di Abo sul golfo di Botnia alle foci di fume dello stesso nome. Vi si oserva una piramide fatta innalgare da un Re di Svezia in memoria delle osservazioni fatte dagli accademici di Parigi nel 1786 per determinare la figura della terra. Altri la danno alla Svezia.

 La Finlandia Russia o Garelia, capitalo Wiborg verso il fondo del golfo di Finlandia all'e. di Abo; città forte con porto, in cui si fa commercio di tavole, di resina, catrame, e potassa. Conta 3 m. an.

3. Il Ingria, o Ingermaland, cap. Pietroburgo, metropoli di tutto l'Impero Russo con porto alle foici della Neva all'estremità del golfo di Finlandia. Fu fabbricata nel 1703 da Pietro il grande facendola sorgere dal limaccioso terreno di varii isolati pantami formati dal fiume. È di forma quasi circolare, ed è dal fiume divisa in due parti, le quali comunicano con ponti di battelli. Dalla parte di terra non è fortificata; ma è protetta quasi nel centro da un eminente castello. Vien divisa in quattro quartieri, quello detto di Visir-Ostrow è l'emporio del commercio, ed in esso vedesi la colossale statua di Piomercio, ed in esso vedesi la colossale statua di Pio-

tro il grande, capo d'opera del francese Falconet, situata su di una rupe del peso di tre milioni di libbre. Grandiosi e belli sono il palagio detto dell' Inverno, quello detto la Tauride, e quello del Romitaggio, il quale ha una ricca galleria di quadri, una numerosa biblioteca, un gabinetto di storia naturale, ed un teatro. Vi risiede un arcivescovo greco, ed è decorato d'un'università fondata da Alessandro I, di numerosi stabilimenti di pubblica beneficenza, e circa 450 m. abitanti.

Cronstadt, e Cronslott sono due fortezze situate la prima nella estremità meridionale dell'isola di Codlin nel fondo del golfo di Finlandia dirimpetto a Pietroburgo, e l'altra è un forte costruito su di un banco di sabbia dirimpetto alla prima. Esse formano a Pietroburgo un forte baluardo non potendosi entrare nel suo porto senza esporsi al cannone dell'una e dell'altra. Sicurissimo poi è il porto di Cronstadt, ed è diviso in bacini. In uno sono i bastimenti mercantili, nel secondo staziona la flotta imperiale, ed il terzo forma la darsena.

Narma al s-o. di Pietroburgo, città forte sul fiume di suo nome. Quivi 10 m. Svedesi nel 1700 sconfissero intieramente 80 m. Russi

4. L'Estonia al s-o. capit. Revel città ricca e forte con porto sulla costa sud del golfo di Finlandia. Parte della flotta imperiale vi stanziona. È decorata di un'accademia e d'istituti letterarii e scientifici. Numera 23 m. an.

5. La Livonia al s-o. cap. Riga, forte e commerciante alla destra della Duna circa otto miglia distante dal mate con 42 m. an. Il suo porto è frequentato spazioso e sicuro. Inoltre Dorpat al n-e. di Riga sul finme Ambech. Fu cap. del Palatinato di Livonia con università, una biblioteca, un museo, ed un giardino botanico.

6. L' Isole Aland presso Abo tra i due golfi di

Finlandia e di Botnia con 12 m. anime. Dago ed Oesel più piccole nell'ingresso del golfo di Riga. Dago è difesa da tre forti, Oesel ha per capitale Arensburgo, città marittima.

IV. I paesi conquistati sulla Polonia sono

1. La Curlandia al s-o. della Livonia, cap. Mittau fernita di un ginnasio ed un gabinetto fisico. Numera circa 13 m. an. — Inoltre Libau con porto nel Baltico.

2. La Lituania al s-o. la quale comprende tre governi, de' quali le capitali sono — Wilna al confluente della Vilia, e della Wilenka, con vescovo eattolico, moschea tartara, una sinagoga, una università, e due seminarii uno cattolico e l'altro greco. Inoltre Grodno al s-o. di Vilna sulla destra del Niemen abitato da molti ebrei — Bialistok al s-c. di Grodno sulla riva della Biala, con una fotte cittadella.

3. La Russia nera, la bianca, e la rossa, che formano i governi di Witebsk , Mohilew , Minsk , Volinja, e Podolia, dei quali le capitali sono -Witebsk alla sinistra della Duna, con un buon castello - Mohilew al s. della precedente sulla destra del Dnieper, città grande con forte castello. Vi risiede un arcivescovo latino, il quale estende la sua giurisdizione sopra tutt' i cattolici russi e polacchi. dell' Impero - Minsk all' o. di Mohilew città di poca considerazione, Shitomir, cap. della Volinia, circa il s. della precedente. Vi sono eccellenti fabbriche di cuoi, e di cappelli. È la residenza di un vescovo russo, e di un cattolico - Kamenetz, cap. della Podolia presse il Dniester al s-o. di Shitomir. Ha un buon castello, ed è la residenza di un vescovo latino.

V. Il nuovo regno di Polonia, di cui altrove si è parlato.

Monri. I monti principali sono gli Urali, o Poyas, che dividono l' Europa dall' Asia.

FIUMI. I fiumi principali sono - La Dvina, che vien formata da due siumi del governo di Usting, scorre dal s-e. al n-o. e si scarica nel mar bianco, presso Arkangel, La Duna, che nasce dal governo di Tver in poca distanza dalla Volga, scorre dal nord al s-o., ed indi al n-o., e si scarica nel golfo di Riga - Il Dnieper, che sorge al n. del governo di Smolensko, scorre al s., e si scarica nel mar nero. Esso fu reso navigabile da Caterina II - Il Don, o Tanai, che sorge nella provincia di Riasan nel governo di Mosca, scorre al s., indi all'est e poi al s-o., riceve molti fiumi nel corso, e dopo di aver bagnato molte città si scarica nel mar di Azof - La Volga, che sorge dal lago Woronow nel governo di Tver, ha un corso vario prima al s., indi all'e., e poi al s-o., e finalmente si scarica per più bocche nel Caspio. Esso è uno dei più grandi fiumi della terra. Il suo corso è più di 1000 miglia, e per mezzo di un canale ordinato da Caterina II fu unito al lago di Ladoga.

LAGH. I principali laghi sono il Ladoga ch'è il più grande di tutti i laghi d'Europa. Esso è al n.e. di Pietroburgo, ha circa 100 miglia di lunghezza, sopra circa 55 di larghezza. Per mezzo del fiume Neva si scarica nel golfo di Finlandia; e per mezzo del fiume Swir si unisce all'Onega, il quale poc differisce dal Ladoga in grandezza. Inoltre avvi

l' Ilmen al sud del Ladoga.

Suoto e CLIMA. Estendendosi considerabilmente questo Impero dal n. al s-e., e dall'e. all'o. il seo clima, ed il suolo è molto vario, e differente. Nelle regioni settentrionali il clima è freddissimo, ed rapido il passaggio dall'inverno all'està. Nella parte s. è piuttosto temperato. Il suolo è generalmente abbondante di pascoli, e di erbaggi, di boschi, e foreste. Ma nel s. è molto fertile, specialmente nella Polonia. Vi sì trovano ricche miniere di fer-

ro, di rame, ed anche di argento. Sul piccol fiume Neiva poco distante dalle cime del monte Ural si è trovato un ragguardevole strato di sabbia d'oro che si estende lungo il fiume di un miglio, e di una larghezza di 300 tese: l'oro che se ne ricava in ogni settimana ascende ad 80 libbre. Abbonda di animali domestici e selvaggi.

Commercio. Si esportano dalla Russia pelli, cuoi, tele per vele, ancore, ferro, rame, cera, mele,

catrame, muschio ec.

Gov., e Rel. Il governo è monarchico assoluto, Quello dei Cosacchi del mar nero è aristocratico. La religione dominante nella Russia è la greca esismatica. Vi si esercita però anche la Cattolica Romana, specialmente ne paesi polacchi; nelle provincie turche si osserva la maomettana, ed in alcune provincie l'idolatria.

# DELL' ASIA.

#### IN GENERALE.

STULAZIONE. 2º Asia si estende circa dal gr. 2 al 77 di lat. n., e dal gr. 44 al 208 circa di long. dal meridiano dell'isola del Ferro, e secondo quello di Parigi giace fra il gr. 24 ed il 188 circa, per cui comprende 8 gr. di L. O., perciò è sotto tutte e tre le zone torrida, temperata, e fredda.

Comp. L'Asia tiene al nord il Glaciale artico; all' est è divisa dall' America per lo stretto di Bering, ed è bagnata dal Pacifico; al sud tiene l'Oceano Indiano; all' ovest il mar rosso e l'istmo di ceano Indiano; all' ovest il mar di levante, l'arcipelago, il mar nero, e l'Europa.

Sup. e Pop. L'Asia, comprese le isole, che geograficamente le appartengono, ha una superficie di 3,225,000 miglia con una popolazione di 330 milioni. È perciò la più grande delle tre parti dell' antico continente, ed è più celebre di tutte, 1.º per esservi stato creato il primo uomo e la donna Adamo ed Eva; 2.º per esservisi operata la maggior parte dei fatti rapportati nell'antico testamento; 3.º per aver dato nascita al nostro Redentore Gesù Cristo; per avere ascoltata la sua divina parola dalla di lui bocca, per essere stata testimone oculare dei miracoli da lui operati, e dell' opera grande della nostra redenzione; 4.º per essere stata la sede delle antiche più grandi Monarchie, cioè degli Assiri, de' Medi, e de' Persiani ; 5.º finalmente per aver trasmesso alle altre parti le arti, le scienze, e la santa Religione Cristiana.

Divis. L'Asia comprende al nord L'Asia Russa cap. . . . Tobolsk Nel centro dall' o. all' e.

L'Asia Turca. . . . . . Brusa o Kuthaic

La Regione del Caucaso divisa in piccoli Stati.

L' Arabia divisa in più Stati.

Il Regno di Persia . . . . Tèheran

Il Regno di Kandahar . . Kandahar o Kabu

Il nuovo Regno di Lahore. Lahore La Tartaria indipendente. Bukara

L'Impero Cinese . . . . Pekin

L' Impero del Giappone. . Yedo

Al sud dall' o. all' e.

L'india citeriore divisa in più Stati-L'India ulteriore divisa in più Stati.

MARI, GOLFI, e STRETTI. Oltre a quelli, per i quali l'Asia vien separata dall'Europa, i tre Oceani Indiano, Pacifico, Glaciale Artico, vi formano

varii mari, golfi, e stretti.

L' Oceano Indiano internandosi per lo stretto di Babel-Mandeb tra l' Africa, e l' Arabia, vi forma il Mar Rosso, o Golfo Arabo, ant. Eritreo, ed intromettendosi per lo stretto di Ormuz tra l' Arabia, e la Persia forma il Golfo Persico, e e sulle coste ovest dell' India citeriore, il Golfo di Sindia ant. Seno Irino, ed al s. quello di Cambaia ant. Barigazano. Indi bagnando le due Indie vi forma il mare di Bengala ant. Seno Gangetico, ed uscendo per lo Stretto di Malacca tra l'isola di Sumatra, e la penisola di Malacca si unisce al Pacifico.

Il Pacifico forma il Golfo di Siam, e più al n. quello di Tonkin, e bagnando le coste e della Cina, prende il nome di mar della Cina, detto ancora maré orientale, e vi forma il Golfo di Pekin, detto da Cinesi Hoan-hai tra la Cina, e la Corea: indi andando verso il n. forma il mar di Corea, quello del Giappone, quello di Amur nel di cui fondo avvi il Golfo di Penshinkaja e quello di Kamtchatka col Golfo di Otatorskaia. Finalmente tra l'Asia Russa, c l'America settentrionale forma lo Stretto del Nord,

1 1

Ferr. Geog.

o di Bering per lo quale entra nel Glaciale.

Il Glaciale tra la nuova Zembla, ed il Continente Russo forma lo Stretto di Vaigatz, ed il Mar di Kara, e più all'e. il Golfo di Obi ove il fiume di tal nome si scarica.

Capi. I più rinomati capi sono il Capo Comorin al s. dell'India citeriore, il Capo Romania al s. della penisola di Malacca, il Capo Lopatka al s. della penisola di Kamtschatka, il Capo Orien-

tale sullo stretto di Bering.

Monti. Le principali montagne, oltre agli Urali sono l' Altai, ant. Imaos, che si estendono nell' Asia Russa, e la dividono dell'impero Cinese; le montagne del Tibet, o Alpi Tibetane, che hanno il centro nel Tibet, e si estendono con i loro rami nelle Indie e nella Cina ec.; il Tauro nell' Asia minore; il Caucaso nella regione del Caucaso; il Libano ed Antilibano nella Siria.

Vulcani. L'Asia abbonda di vulcani, i principali sono il Coranto nell'Asia minore, il quale è il più antico de'vulcani conosciuti: il Cofanto nella Persia; il Paping nella Cina; il Kansciatka

nella penisola di tal nome.

Firm. I principali fiumi sono il Kuang, o fiume giallo, e 'l Kiang, o azzurro, nell'impero Cinese, i quali ricevono nel loro lunghissimo corso varii fiumi, che pareggiano i più grandi fiumi europei. Inoltre il Gange nelle Indie.

LACHI. Molti laghi sono nell'Asia, alcuni dei quali per la loro grandezza hanno il nome di mari, tali sono il Caspio, l'Aral, ed il Baikal.

### DELL' ASIA RUSSA.

SITUAZ. L'Asia Russa, non compres' i paesi nella Regione del Caucaso, e nella Tartaria indipendente, si estende dal gr. 48 in circa al gr. 78 in circa di lat. n. Corr. L'Asia Russa tiene al nord il mar Glaciale; all'est lo stretto di Bering, ed il mar Pacifico; al sud l'impero Cinese, la Tartaria indipendente, ed il mar Caspio; all'ovest la Russia Europea.

Sur., e Por. L'Asia Russa si stima che abbia una superficie di 268,880 miglia, e la sua popolazione comprese le isole, secondo Makarty non si fa ascendere che a circa 2 milioni:

CITTA' CAP. La cap. è Tobolsk. Lat. 58 e 12',

long. E. 66 circa.

Divis. L' Asia Russa abbraccia terra ferma, ed

isole. La terra ferma comprende

I. La Siberia, ant. abitata dagli Unni. Essa è la parte più settentrionale dell' Asia, e si estende dai monti Urali sino al mar del Giappone. I Russi se ne resero signori nel XV secolo sotto il Czar Giovanni IV. Al presente è divisa in quattro governi. Le città da notarsi sono Tobolsk, capitale sul confluente del Tobol nell'Irtisce. Questa città è formata da due città, una detta alta, la quale è fabbricata di pietre; l'altra è detta bassa, ed è di legno. La bassa è soggetta all'inondazione dell' Irtisce. Numera circa 17 m. an. I Russi, i Calmucchi, i Tartari, ed i Cinesi vi fanno gran commercio -Tomsk al s-e. di Tobolsk presso il Tomsk influente dell'Oby con 12 m. an. La sua situazione la rende molto atta al commercio dei Calmucchi, e dei Mongolli - Irkutsk al s-e. di Tomsk sull'Angara presso il lago Baikal, città forte, e commerciante a cagione delle caravane, che vengono, e vanno alla Gina. Ha 28,000 ab. - Iakutsk al n-e. d'Irkutsk sulla Lena.

II. Le porzioni dei governi di Perm, e di Orem-

burg, che sono all'e. degli Urali.

III. La penisola di Kamsciatka posta all' estremità orientale della Siberia tra il golfo dello stesso nome, e l'oceano orientale. Essa è abitata da popoli, che vivono nelle grotte, e sotto le capanne. I Russi vi si stabilirono nel principio del XVIII secolo, e vi formarono Kamsciatka con porto nel centro della costa e. Awatcha anche con porto al s. della precedente. Kiakhta sulla frontiera della Ci-

na, celebre pel suo commercio.

ISOLE. Nel Glaciale appartengono ai Russi le isole Liaikhof, presso le foci della Lena. In esse i Russi raccolgono gran quantità di avorio bianco, e giallo, corna di bufali, e di rinoceronti. Al n. di queste isole vedesi una vasta terra non ancora ben conosciuta col nome di nuova Siberia, o terra di Liaikhof dal nome di colui, che la scovrì. Essa è al di là del gr. 75 di lat. n. Vi si trova gran quantità di elefanti, e legni petrificati. Inoltre le isole degli Orsi verso l'e. presso le foci della Kolyma.

Nel Pacifico alcune delle Kurili poste al s. di

Kamsciatka. Esse sono poco abitate.

Monti. I principali oltre gli Urali che dividono la Russia Europea dalla Asiatica, essi pare che vadono a congiungersi coll' altra immensa catena dei monti Altaici, de'quali però appartengono alla Russia Asiatica i piccoli Altaici, giacchè i grandi Altaici vanno coll'impero Cinese. I primi separano la Russia dall'impero Cinese, e corrono dall'o. all' e. ed al n. fino allo stretto di Beringh da una parte, e lungo la penisola di Kamsciatka dall' altra, prendendo in questo lungo corso diversi nomi. Tra il fiume Angara ed il lago Baikal si veggono i monti Soretes.

FIUMI. I fiumi da notarsi sono l' Oby , il Jenisei, e la Lena, che dopo un lungo corso si scaricano nel Glaciale , l' Angara influente del Jeni-

sei ; l' Ural che si perde nel Caspio.

LAGHI. Il principale lago è il Baikal nella Siberia. Si deve attraversare per andar nella Cina.

Suolo, e Clima. Il suolo è generalmente montuoso, abbondante di boschi, e di erbaggi: l'agricoltura vi è trascurata. Nella Siberia si trovano molte miniere d'oro d'argento, e di altri metalli. Il clima è vario. Nella parte n. è freddissimo nell'inverno, e molto caldo in està.

COMM. Il principal commercio consiste in pelli

preziose, in metalli, ed in sale ec.

Gov., e Rel. Il governo è lo stesso che nella Russia Europea — La Religione dominante è la greca scismatica. Vi sono però quelli, che adorano il Gran-Lama.

# DELL' ASIA TURCA.

SITUAZ. L'Asia Turca si estende dal gr. 30 al gr.

47 di lat., e dal gr. 24 al 47 di long. E.

Conr. Essa tiene al nord lo stretto dei Dardanelli, il mar di Marmara, lo stretto di Costantinopoli, il mar Nero, e la Regione del Caucaso; al sud il Golfo Persico, e l' Arabia; all'ovest il mar di Levante, e l'Arcipelago.

Sur., e Por. La sua superficie è di 575 m. miglia con una popolazione di circa 12 milioni.

ISTORIA. I paesi, che dal Turco si posseggono nell'Asia si resero molto celebri nell'antichità, e formavano varii ragguardevoli Stati. Essi erano abitati dagli Assiri, Caldei, Trojani, Fenici, Cananei, Israeliti , ed anche da' Greci ed altri. Furono in seguito tutti soggetti ai Persiani, ai quali li tolse Alessandro il grande nel 331 avanti Gesù Cristo. Successivamente passarono sotto i Parti, ed indi sotto i Romani. Nella divisione dell' Impero di questi fecero parte dell' Impero di Oriente. Gli Arabi , i Saraceni se ne resero padroni, e ne formarono un vasto Impero governato da' loro Califfi, che risederono prima in Damasco nella Siria, ed. indi in Bagdad sul Tigri. Le dissensioni nate tra gli Arabi diedero luogo a dinastie, le quali furono in continue guerre tra loro, Nel secolo XIII i Turchi Ottomani, che avevano per loro cap. Brusa nella Bitinia, incominciarono a dilatare il loro dominio. Tamerlano sovrano de' Tartari nel sccolo XIV arrestò i loro progressi; ma essendo egli morto, i Turchi s' impadronirono della Siria, e di tutta l' Asia minore; tolsero ai Sofi di Persia alcune provincie; scacciarono da Rodi i Cavalieri Gerosolimitani, e da Cipro i Veneziani, e formossi questa regione. detta Asia Turca.

DIVISIONE. I Turchi la dividono in Eralet, o Pascialik suddivisi in Sangiaccati ec. Noi la dividiamo in cinque grandi parti, cioè Anatolia, Siria, Diarbeka, Armenia o Turcomania, ed Isole.

I. L'Anatolia o Natolia s'inoltra a guisa di penisola tra il mar Nero al n., l' Arcipelago all' o., ed il mar di levante al s., ed è limitata all'o. dall' Eufrate. Essa era detta ant. Asia minore, e comprendeva la Frigia, la Troade, la Bitinia, la Misia, la Lidia, la Caira, l'Eolide, la Jonia; la Doride , la Panfilia , e'l Ponto.

I Turchi la dividono in 6 pascialik, ma per maggior facilitazione può dividersi in Anatolia propria all'o., Caramania al s-e. della detta, Amasia o Sivas all' e. dell' Anatolia propria.

1. Nell' Anatolia propria avvi Kutaieh , ant. Cotroeum, capit. presso un monte sul Pursak, città commerciante con 60 m. an. - Brussa, ant. Prusa al n-o. verso il mar di Marmara a piè dell' Olimpo. Fu cap. della Bitinia, e poi dell' impero Turco. - É cinta di mura, e difesa da più castelli. Si suppone fabbricata da Prusia re di Bitinia, celebre per le guerre contro Ciro e Creso.

Smirne al s-o. lontana dal mare una lega nel fondo di una grande baja dell'arcipelago, Essa è antica ed una delle principali città della costa di Natolia, ma le sue strade sono strette e sordide. Le case in riva al mare sono magnifiche, ed ornate di giardini. La sua situazione centrale, ed il suo buon porto la rendono l'emporio di tutto il

commercio del Levante. Vi è un collegio greco. Si trasportano da essa la scamonea, l'oppio, la noce di galla, tappeti di Turchia, e droghe. Numera 140 m. an. Al s. di Smirne sulle rovine di Efeso è il piccolo porto di Scalanuova molto frequentato.

Pergamo al n. antica città sul Laikus. Essa è capitale delle possessioni di un principe detto principe delle Valli. Dobbiamo a questa città la invenzione della Pergamena. Conta 60 m. an.

Scutari, ant. Chrisopolis, sullo stretto dirimpetto a Costantinopoli sul pendio di un monte. Vi e un serraglio del gran Signore. È una delle principali stazioni dei mercanti. Su di una rupe sorge la Torre di Leandro, che i Turchi chiamano Kiskula molto celebre per le sventure di questo amante. Numera 30 m. an.

Angora verso il s-e. Essa occupa il luogo della famosa Ancyrar. È fornita di un forte castello su di un'esta rupe costruito. Tra i molti avanzi di antichità avvi il maestoso tempio d'ordine corintio in onore di Augusto. Ne'suoi dintorni Pompeo vinse Mitridate; e Tamerlano sconfisse e fece prigionie ro Bajazzette. Sono celebri i suoi camellotti formati dai lunghi e fini peli delle sue capre. È la residenza di un arcivescovo Armeno, e numera 25 m. an.

Sinope al n.e. di Angora verso la punta n. dell' Asia minore prima di giungere al capo Korampè
sul mar nero. La riva settentrionale del promontorio, su cui è, fabbricata, le forma un'ottima rada,
ed un buon porto, ove suole stanziare parte della
flotta ottomana. Fu cap. del regno di. Mitridate, e
patria del Cinico Diogene. In questa contrada abitarono le Amazoni.

 Nella Caramania che abbraccia, 3 governi si osservano Konieh, o Konich, ch'e l'antico Icone, cap. della Licaonia, ed era cap. della Caramania settentrionale. È cinta da mura ed ha una rovinosa città della. Numera 20 m. an. Poco distante da questi caramania, che diede il nome alla provincia, ed ora è in rovina. I pochi abitanti di questa sono feroci, e ladri. Inoltre Satalia al s-os ud i un pericoloso golfo dello stesso nome. Essa è forte, e vi si fa commercio di oppio, lana, cera gialla, che è molto stimata.—Marasch o Aladula verso la riva occidentale dell' Eufrate. — Malatia, pocò distante, con arc. greco, fa commercio di ottimi cavalli, e cammelli — Adana in riva del fiume Adana in una fertile pianura presso il porto di Caredas. È difesa da un castello, ed è la residenza del Bascià.

3. Nell' Amasia, o Sivas, che corrisponde all'antico Ponto, ed alla piccola Armenia, si osserva Sivas, che si conobbe per la Sebaste della Cappadocia, città capit. mal costrutta, e sordida, ed
e molto decaduta — Inoltre Tocat al n.o. corrisponde all'antica Berisa, ed è molto considerevole, e s' innalza a guisa di anfiteatro da una vallata. Si esportano da essa tele dipinte, e marrucchini azznri: Appartiene in appannaggio ad una principessa del Gran-Signore, ed è governata da un
Vaivoda.

Amasia al. n-o. presso il Tufanla, o Irckil-Irmak, che si passa per cinque ponti. Ha un forte castello. Fa commercio di peli di capra, e cuoi. Fu la patria di Strabone, e numera circa 60 m. an. quassi tutti cristiani greci ed armeni.

Trebisonda al n.e. di Tocat. Essa è l'autica Trapezus ed è situata a piè di un monte sulle rive del mar nero, con porto, in cui si fa commercio di vino molto ricercato.

II. L'Armenia Turca al n·e. dell'Anatolia, si estende sul mar nero, e tiene all' e. la Persia. Essa è il più bello e fertile paese dell'Asia, e si crede che qui fu collocato il Paradiso terrestre. Le città da osservarsi sono Erzerum cap., ant. Aziris. Es-

sa è in un terreno elevato a piè di una catena di monti quasi sempre coverti di nevi. È difesa da una cittadella di figura ovale. È molto commerciante. Ha un vescovo greco, ed un armeno. Soffrì molto pel tremuoto del 1784. Numera 70 m. an. Le armi Russe guidate dal generale Pasckewik-Erivan Poccuparono nel 1828 — Inoltre Kars al n-e. città considerevole e forte sul fiume dello stesso nome. Si vuole che sia l'antica Teodosiopoli. Conta 30 m. anime — Van anche al n-e. di Erzerum, città grande e forte ed ora segna le frontiere dell'impero turco e persiano.

III. La Siria o Soria al s. dell'Anadolia; all'o. si estende sul Mediterraneo, e tiene al s. l'Arabia, ed all' e. l'Arabia, e il Diarbekir. Il suolo è fertilissimo, ma non coltivato, ed è soggetto alle continue incursioni degli Arabi. Essa comprende la Siria propria, la Fenicia, la Giudea, la Boride, e la Palestina. Le città da osservarsi sono Aleppo, e l'antica Beroe di Siria. Essa dopo Costantinopoli e'l Cairo è la più grande città turca, numera più di 150 m. an. Grande è il commercio, che fa per mezzo di Alessandretta, che le serve di porto sul mediterraneo - Inoltre Antakieh, ossia Antiochia al s-o. di Aleppo sull'Oronte. Essa è antichissima, e fu fabbricata da Seleuco Nicanore, e fu sede di molti imperatori Romani - Hamah al s-e. sull' Oronte con circa 100 m. an., ed un castello.

Seide, al s-o. o Sidone con porto sul mediterraneo presso l'antiea Sidone già distrutta, in un fertile territorio vicino ad un'isoletta, colla quale comunica per mezzo di un magnifico porto. Vi si fa gran commercio di seta, di cotone, di cera, di sale ammoniaco, di cassia, d'incenso, di piume di struzzo.

Damas ant. Damasco, all' e., a piè del Libano, città molto antica, e capit, un tempo della

Siria. Bellissimi sono i suoi giardini, e le sue fontane. Numera circa 100 m. an., ed è celebre per le fabbriche di seta a fogliami, e per i lavori di arme bianche.

Acri, ant. Tolemaide, al s-e. con cattivo porto sul Mediterraneo. Essa è forte, e mercantile;

ha un arc. greco, e circa 20 m. an.

Gerusalemme al s-e. celebre per esservi ivi opcrato il Mistero della nostra Redenzione. Essa non ha ora altro di considerevole che i Luoghi Santi. Conta circa 20 m. an.

Betlemme circa 5 miglia al s. di Gerusalemme, celebre per esservi nato Gesù Cristo : non è che un

villaggio. Avvi una Chiesa di Cattolici.

Gaza al s-o. in poca distanza del mare; era anticamente molto grande, ora è molto decaduta, ha

un porto che chiamasi Nuova Gaza.

Varie nazioni quasi indipendenti abitano nelle valli del Libano, ed Antilibano. Tra queste i Maroniti, e i Drusi sono più conosciuti : il principal lucgo di questi ultimi è Dairet-Camar al n-e, di Seide.

IV. Il Diarbek all' e. della Siria, ed all' o. della Persia, si estende al s. sino al Golfo Persico, ed al n. tiene l'Armenia. Esso comprende l'antica Mesopotamia, e la Caldea, o Babilonia. Ora è diviso in Diarbek proprio o Agazira all' o. in Kurdistan all' e. ed in Irak Arabi al s. Le città da osservarsi sono - Diarbekir sul Tigri; cap. del Diarbek città commerciante con 50 m. an. -Mossul al s-e. dello stesso fiume presso le rovine di Ninive è una città industriosa con circa 70 m. an.

Betlis sul Bedmai all'e. di Diarbekir, capit, del Kurdistan è una città molto forte, e sede del Bassà Ottomano. Presso la città vedesi la strada che di Persia conduce in Soria, ed è incavata nel macigno. Il Bu, o principe capo della tribù dei Cordi Betisi, esercita un assoluto dominio nel castel-

lo di questa città.

Bagdad sul Tigri è capit. dell' Irak-Arabi. Essa è sulle ruine dell' antica Seleucia; è molto merantile, e numera circa 100 m. an. Vi si addita la tomba del Profeta Ezechiello. — Hella sull' Eufrate al s. con 20 m. an. Fu fabbricata colle ruine di Babilonia; che son poco distanti.

Bassorah, ant. Teredon, città grande popolata di 20 m. an., e mercantile, posta al di sotto del confluente del Tigri, e dell'Eufrate, i quali tutti formano lo Sciatul Arab, che è un canale navigabile sino al golfo Persico. È la sede di un principe Arabo, che rende precario omaggio alla Porta. La fattoria inglese è il più bello ornamento di que-

sta città.

V. Le isole, che appartengono all' Asia Turca, naturalmente felici, e per opera degli uomini desolate, sono

Nel mar di Marmara — Gruppo di Marmara, composto di quattro isole, delle quali la maggiore ha il nome di Marmara, ant. Proconesos. Esse producono ottimi frutti, ed eccellente vino.

Nell'Arcipelago le principali sono — Stalimene, o Lenno all'o. dei Dardanelli. Vi si osservano sorgenti di acqua calda. — Tenedo al s-e. della detta, celebre pel suo vino Moscado — Metelino, antic. Lesbos, al s-e. celebre, per la fertilità del suo territorio, per i suoi vini, e per essere stata la patria di Alceo, Saffo, Teofrasto, e Pittaco uno de'sette savii della Grecia. — Scio ant. Chios al s. — Samo, al s-e. Si vuole da alcuni essere stata la patria di Pittagora, onde è detto il Vecchio di Samo; ma sembra fuor di dubbio che sia nato in un'altra Samo della Magna Grecia nel Regno di Napoli — Patmos o, Palmosa al s-o. celebre per esservi stato relegato S. Giovanni Evangelista, il quale yi scrisse l'Apocalisse.

'Nel mar di Levante — Rodi, la quale ha circa 40 miglia di lunghezza sopra 16 di larghezza; fu posseduta da' Cavalieri di Malta, ai quali fu tolta da Solimano II nel 1522. La capit. è Rodi con ottimo porto sulla costa e. All' entrata di questo porto era situata la statua colossale di Apollo tutta di bronzo, trà le gambe della quale passavano le navi — Cipro all' e. presso le coste della Siria. Essa è una delle più grandi del Mediterraneo. Le si assegnano più di 136 miglia di lunghezza sopra 75 di larghezza, con circa 100 m. an. La capit. è Nicosia, ant. Leucoteon città forte e hella. Famagosta al s-c. di Nicosia, ant. Arsinoe, è fornita di porto.

Monri. I monti principali sono il Tauro nell'Anadolia; il Libano e e l'Anti-libano nella Siria; il Carmelo nella Palestina, l'Ararat, ove si posò

l' Arca di Noè, nell' Armenia.

Fumi. I principali fiumi sono l' Eufrate, ed it Tigri, che nascono nell'Armenia, si uniscono nel Plrak-Arabi, e si scaricano nel golfo Persico. — L' Oronte, che nasce dal Libano, e si scarica nel Mediterranco presso Antiochia. Il Giordano, che sorge dallo stesso monte, e si perde nel mar morto, o lago Asfaltide. — Il Meandro, il quale nascendo nell'Anadolia mette la sua foce nell'Arcipelago.

Lagn. Due sono i laghi principali, cioè l' Asfaltide nella Palestina, ed il Van nell'Armenia. Questo lago, già Matianus lacus, chiamato da Tolomeo Arsissa, ha 70 leghe di giro, racchiude 4 isolette, in una delle quali è un monastero Ar-

meno.

Suolo, e CLIMA. Il suolo è fertilissimo non ostante la pigrizia, e la negligenza degli abitanti. Esso è ricco di prodotti naturali. Vi sono metalli, e fossili. Ottimi sono i cavalli, ed i cammelli. Tra gli uccelli vedonsi gli struzzi. Il clima è dolce, e tem-

perato.

Comm. I generi, che si esportano dalla Turchia Asiatica sono vini, grani, marrucchini di vario co-

lore, caffè, rabarbaro, cavalli ec.

Gov., e Ret. Il governo è dispotico. Il Sovrano è il Gran Signore. Vi sono però molti popoli indipendenti — La Religione è quella del falso profeta Maometto. Vi sono tollerati i greci, e gli Ebrei. Nella Palestina vi sono dei Cattolici, i quali vi hanno alcuni monasteri.

### DELLA REGIONE DEL CAUCASO.

SITUAZ. Per Regione del Caucaso s'intende l'istmo tra il mar nero, e'l Caspio, tra il gr. 40 e'l 46 in circa di lat. n., e tra il gr. 35 e'l 48 di long. E.

Conf. Questa Regione che può dirsi oggi appartenere quasi interamente alla Potenza Russa, tiene al nord gli Stati Russi Europei; all'e. il Caspio; al sud la Turchia d'Asia, e la Persia; all'o. il mar Nero.

Pop. L'intera popolazione si stima di circa due milioni.

Divis. La Regione del Caucaso comprende

I. La Circassia al n-e., ant. parte della Sarmazia. Una parte è soggetta alla Russia, ed ha per cap. Kislar alle foci del Tereck. Tarki è una città forte al s. circa 3 miglia distante dal Caspio. Tutto il resto è abitato dai Lesghis o Adigosi i quali son soggetti a principi particolari, ora sono in guerra colla Russia, la quale tenta di assoggettarli.

H. L'Abassia, la quale si estende sul mar Nero, e lungo il Kuban. Essa è divisa in Grande,

e Piccola.

La Grande Abassia, è sul mar nero: era sotto la protezione della Porta, la quale teneva sua

guarnigione nella fortezza di Anapa, con porto nella parte n., e di Poti al s.; ora per la pace di Adrianopoli è stata ceduta alla Russia. Mamai sulla costa n. del mar Nero è il principale luogo. Schoum al n.e. di Mamai era la sede del Bey-Ottomano. Ekaterinodar posta al gr. 45 lat. N. con fortezza è la capitale.

La Piccola Abassia si estende lungo il Kuban,

ed è in parte vassalla della Russia.

III. La Giorgia al s. della Circassia. Essa è di-

visa in orientale, ed occidentale.

La Giorgia occidentale, comprende la Mingrelia, ant. Colchide; l' Imeret al s-e., ed il Guriel al s. Essa è governata da un Principe, il quale hel 1783, si pose sotto la protezione della Russia: una piccola parte, che si estende sul mar nero, ed il Pascialik di Akalsiko, che è nel Curiel, erano soggetti alla Porta, ed ora pel suddetto trattato appartiene alla Russia.

La Giorgia orientale comprende il Carduel ant. Iberia. Essa è sotto la Russia col nome di Grusia. Prima apparteneva alla Persia, cap. Tiflis, ant. Zalissa nel Carduel, città forte, con 22 m. an.,

sulla destra del Kur.

IV. Il Daghestan all'e. della Giorgia, ant. Albania. Essa è sotto la Russia. Tarku, ant. Alba-

nia, sulla costa del Caspio, è la capitale.

V. Lo Schirvan al s. Esso prima era sotto la Persia, ed ora sotto la Russia. Schamaki, o Schamaki, o Schamaki, e lo capitale. Inoltre Derben tra il Daghestan, e lo Schirvan, città molto forte, con porto sul Caspio. Essa è detta porta di ferro. Fu fabricata per ordine di Alessandro il Grande in un angustissimo passaggio tra il Caspio, ed il Caucaso, dagli antichi conosciuta col nome di porta Albamesi; sebbene il dottissimo Maltebrun, avendo ravvisato l'opinione di Tolomeo, stima che le por-

te Albanesi, o Sarmatiche sieno poste vicino alla

sorgente del fiume Casio , oggi Koisu.

Monti. La catena del Caucaso si estende come immensa muraglia dal n-o. al s-e., diramandosi verso l'e. e l'o., e forma tre strette gole conosciute presso gli antichi col nome di porte Caucasee, Albanesi, ed Ibere. Le porte Caucasee introducono a Tiflis, e son difese dalla fortezza di Dariel. delle Albanesi si è parlato, e le Ibere, oggi detto passaggio di Sciarupo, sono nell' Immeret.

FIUMI. I fiumi principali sono il Kur, ant. Ciro; la Samura, ant. Albano, ed il Terek, che si scaricano nel Caspio; il Fasi, o Rioni, che si

perde nel mar Nero.

Suolo, e CLIMA. Il suolo sebbene montuoso produce quanto è necessario per la vita. Abbonda di bestiami. Nella Mingrelia si fa molto vino di ottima qualità. In alcuni luoghi la terra risuona sotto dei piedi, lo che ha dato motivo ad alcuni di credere, che tra il Caspio ed il mar Nero vi fosse una comunicazione sotterranea. - L' aria è piuttosto temperata, e sana.

Comm. I popoli di questa Regione sono poco industriesi, e la maggior parte vive di rapine. Il loro maggior commercio è in cavalli , e bestiami. I giovani, e le donzelle sono di molta stima per la loro bellezza, e formavano oggetto di commercio col Turco, ma per le serie cure del distinto Marchese Paolucci da Modena, rivestito della carica di Governatore di Tiflis per la Russia, e della sua egregia consorte, quest' abuso barbaro è cessato.

Gov., e Rez. Il governo è generalmente monarchico, vi sono però dei popoli indipendenti e repubblicani. Ora sono quasi tutti vassalli della Russia - La religione dominante nella Giorgia è la greca, piena di superstizioni. Nella Circassia è la maomettana. Gli abitatori delle montagne vivono quasi da selvaggi.

SITUAZ. L'Arabia è posta tra il gr. 13 circa, ed il 34 di lat. n.; tra il gr. 31 in circa, ed il 36 in circa di long. E.

Cone. L' Arabia tiene all' est la Persia, ed è bagnata dal golfo Persico, dallo stretto di Ormuz, a dal mar d' Arabia; al sud dallo stesso mare; all' ovest tiene lo stretto di Babel-mandeb, ed il mar Rosso, e di cunita all' Africa per l' istmo di Suez: al nord ha l' Asia Turca.

Sur., e Por. L'Arabia ha una superficie di circa 740 m. miglia, con una popolazione di circa 10

milioni.

Istoria. Varii popoli in diversi tempi si stabilirono in Arabia, ed insieme confusi generalmente vivevano in uno stato d'indipendenza. Parte di essi menava una vita errante, e parte formava civili nazioni. Maometto gli assoggettò e furono governati dai Califfi suoi successori. A poco a poco scossero il giogo dei Califfi, e ritornarono all'antico loro stato. Oggi l'Arabia è parte soggetta alla Porta, parte al Califfo della Mecca, e parte è governata da Principi particolari chiamali Emir, dei quali alcuni sono tributari del Gran-Signore.

Divis. L'Arabia si divide in varii Stati, dei quali il più esteso è quello dei Vahhabiti; ma noi seguiremo l'antica divisione in Arabia Petrea, De-

serta, e Felice.

I. L'Arabia Petrea è al s. della Palestina, così detta da Petra antica sua capitale. È celebre pel soggiorno, che ivi fecero gl' Israeliti per 40 anni dopo l'uscita dall'Egitto. Fu abitata dai Madianiti, Amaleciti, Idumei, Ismaeliti ec.

Le principali città sono Herak, o Karak antic. Petra. Essa è molto forte, e giace al s. del mar morto — Ailan al s. sull'estremità orientale del

mar Rosso, ant. golfo Elanitico. Essa è l'antica Etath, di cui parla la Scrittura Sacra - Tor al s-o., con piccolo porto sul mar Rosso. In poca distanza al n-e. vedesi il monte Sinai, ove Mosè ricevè le leggi da Dio.

II. L' Arabia Deserta al s-e. della Petrea, così detta per la sterilità del terreno pieno di monti, ed immense estensioni di arena. Fu essa abitata

dai Moabiti, Ammoniti, Esiti ec.

Le città principali sono la Mecca nel Medgias cap. del grande Sceriffato della Mecca. In essa risiede il grande Sceriffo, che riconosce l'alto dominio della Porta. È molto commerciante, e conta oggi circa 25 m. an. Nacque in essa il falso profeta Maometto; ha una superba moschea, ove concorrono in gran numero i pellegrini maomettani - Djiddah sul mare, 40 miglia all'e. della Mecca, alla quale serve di porto - Medina al n. della Mecca, celebre per la Moschea sostenuta da 400 colonne, ed ornata da 300 accese lampadi, la quale racchiude il marmoreo sepolero di Maometto morto nel 637. Nel territorio di questa città da un albero detto gileard si trae il balsamo detto della Mecca.

III. L' Arabia Felice, giace al s-e. della Deserta. Fu così detta per la sua fertilità, e perchè un tempo fu molto ricca di oro; ed abbondante di aromi. Fu abitata da Sabei , Adramiti , Omeriti ,

Nebatei, o Saraceni ec. Comprende

1. Il Regno d' Yemen, che si estende sul mar Rosso, ed è il più fertile, ricco, e frequentato paese d'Arabia. Sana, ant. Saba, città molto bella, ricca e popolata, è la residenza del re. Long. 64, lat. 15 e 21 - Moka, ant. Muza al s., con 18 m. an., e con porto sul mar Rosso difeso da un forte. Vi si fa grande commercio di ottimo caffe, di dattili, di gomma-arabica ne di mirra - Aden al s-e., con porto sul mar di Arabia. Essa è quasi tutta cinta da 12 1/1 - 12/12/

Ferr. Geog.

monti. Da circa il 1740 si rese indipendente, ed ha un sovrano nazionale. Ora gl'inglesi si sono impossessati di Aden, e di varii altri luoghi.

2. Il Regno di Hadramaut, Hadramant all'e, del precedente, cap. Doan grande e bella nell'interno-Merbat all'e. di Doan, è la cap. del paese dell'incenso.

3. Il Regno di Oman , al n. del precedente , cap. Mokat, o Mascate in poca distanza dal Tropico presso il mare.

4. Il paese degli El-katif, che si estende sul golfo Persico, cap. El-Katif con porto sul golfo.

Isole. Appartengono all' Arabia l'isola Cameran nel mar Rosso fornita di buon porto. Socotora, ant. Diuscura, nel mar d'Arabia tra l'Arabia Felice e l'Africa. Essa è governata da un re particolare; abbonda di frutti, e bestiami. Gli abitanti sono Cristiani.

Dalla corrispondenza geografica del Barone de Zach, si ha che al gr. 17 di lat. nel mar Rosso presso di Ros Ghesen avvi un' isola popolatissima detta Farsan, la quale giace circa 7 miglia lontano dalla costa. In essa avvi un porto molto ristretto, e di non facile approdo.

Montt. I monti più celebri dell'Arabia sono il Sinai, e l' Oreb nell' Arabia Petrea. Questi monti sono uniti in modo, che possono considerarsi un sol monte. A piè del Sinai vedesi il monastero di S. Caterina, fondato da S. Elena, ben fortificato; ed a piè dell' Oreb quello del S. Salvatore, fabbricato da Giustiniano. Sono regolati da monaci greci.

FIUMI. Pochi, e piccoli fiumi si vedono in questa vasta regione. È da notarsi l'Aftan, che si sca-

rica nel golfo Persico al s. di Katif.

Suolo, e CLIMA. Il suolo, tranne alcuni luoghi dell' Arabia felice assai fertili e coltivati, è generalmente sterile, c sabbioso. Il clima è estremamente caldo, essendo sotto la zona torrida.

Comm. Si esportano dall' Arabia caffe, mirra, in-

censo, aloè, avorio, perle ec.

Gov., e Rel. Il governo degli Arabi è monarchico. Vi sono de' popoli erranti, detti Bedovini, i quali vivono di rapine, ed infestano le caravane. La religione è maomettana divisa in varie sette. I cristiani greci hanno alcuni monasteri, ed ospizii nell' Arabia Petrea.

## DELLA MONARCHIA PERSIANA.

SITUAZ. La Monarchia Persiana, giace tra il gr. 25 e'l 44 in circa di lat. n., ed il gr. 41 e'l 68 di long. E.

Cons. Confina al nord colla regione del Caucaso, col Caspio, colla Tartaria indipendente; all'est col regno di Kandahar; al sud con i gossi di Oman, e Persico, all'ovest coll'Asia Turca.

Sur., e Por. La Persia ha una superficie di circa 400 m. miglia con una popolazione di circa 9 milioni, benchè si florida un tempo.

CITTA' CAP. La cap. è Tehèran nell' Irak-Adgemi. Lat. 36 in circa, long. 48, e 36' in circa.

ISTORIA. Il paese, che ora porta il nome di Persia abbracciava varie regioni, una delle quali particolarmente era detta Persia. Vi dominarono gli Assiri, ed i Medi. Ciro vi stabilì la prima monarchia, la quale durò fino a Dario Codomono, che fu vinto da Alessandro il Macedone. Indi passò sotto i Parti, ai quali lo tolse Artaserse, detto Persiano; e vi fondò la seconda monarchia. Fu in seguito soggetto agli Arabi, e Saraceni, ai Turchi, ed ai Tartari. Ma nel 1736 un semplice ufficiale di nome Thamas Koulikan sali sul trono. Ucciso questo dai suoi uffiziali nel 1747, la Persia fu immersa nelle guerre civili, ma nel 1764, disfatto Kakikam riebbe la pace, e si stabili l'attuale governo. Per la pace di Turkmanchai la Persia nel 1828 cedè alla Russia in tutta proprietà la sua fortezza d' Erivan,

e'l Cannato di tal nome tanto di quà, che di la dell'Arasse, ed il Cannato Nakhintschevan seguendo il fiume Astarà sino al Caspio.

Divis, La Monarchia Persiana abbraccia le dieci.

seguenti provincie

1. L'Armenia Persiana all' e. della turca, capitale Erivan, ant. Bovanum, città bella, cinta da doppie mura sul piccolo fiume Sanga. Ha un forte castello fuori del suo recinto, su di una roccia inaccessibile da un lato, e difeso da triplici bastioni dall'altro. Sono ottimi i vini de' suoi vigneti. Oggi appartiene alla Russia.

2. L'Adgerbigian, al s., ant. Atropatena, parte della Media, cap. Tauris, Tauresium, città vasta, con più di 80 m. an., cinta da monti. Nella sua grande piazza possono schierarsi in battaglia 20 m. uomini. Si crede essere l'antica Gaza, ove Ciro denose i tesori di Creso. e che fu poi con-

quistata da Eraclio.

3. Il Ghilan col Mazenderan intorno al mar Caspio, corrisponde il secondo alla famosa Ircania, cap. Rescht sul Caspio, città commerciante, e celebre per la sua pace ivi conchiusa tra la Russia, e la Persia, è insopportabile il caldo che vi si soffre ne mesi di Juglio ed agosto.

4. Uua parte del Khorassan Persiano all' e., capitale Mesched, o Thurs, ant. Antiochia Margiana, presso di un monte; essa è forte, ed è celebre pel sepolero di Imano-Aly, I Persiani l' hanno

bre pel sepolero di Imano-Aly. I Persia come un santuario.

5. L'Irak-Adgemi, parte dell'antica Media cap. Teheran, resa non lia molto capitale di tutto lo Stato; numera 130 m. an. Questa città è cinta da mura, e da una larga fossa. Vi si entra per sei grandi porte, in cima alle quali veggonsi scolpiti tigri, ed altri feroci animali — Hispahan al s. già cap., era vasta, e popolata, ora conta cir-

ca 200 m. an. Si crede essere l'ant. Ecatompilos,

cap. della Partia.

6. Il Kurdistan persiano all'o. cap. Kirmanshad sul Kerah, città grande e fortificata, industriosa e commerciante, con 40 m. an.

7. Il Kusistan al s. ant. Susistna, cap. Kirman, o Suster sol fiume Karun; città un tempo ragguardevole, ed ora molto decaduta. Si argomenta da molti ruderi, che l'antica Susa fosse nei dintorni.

- 8. Il Fars, ant. Persia, si estende sul golfo Persico, cap. Sciras, poco lungi dagli avanzi di Persepoli distrutta da Alessandro. Bender-Abucehr, ha un frequentato porto sul golfo Persico, ed è la residenza di un principe arabo quasi indipendente.
- 9. Il Laristan al s., anche sul golfo, cap. Lar, in un territorio pieno di aranci, e di cedri. Essa è fornita di un castello:

10. Il Kerman all'e., ant. Caramania, cap. Kerman con circa 30 m. an. Vi si fa gran commercio di ottima lana.

Isole. Appartiene alla Persia l'isola d'Ormutz, che dà il nome allo stretto nell'entra nel golfo Persico. Essa prima formava un regno, e fu presa dai Portoghesi nel 1522; ma i persiani cogl'inglesi se ne impadronirono. Ora è quasi disabitata.

MONTI. I monti principali sono l'Ararat nell'Armenia, su del quale si posò l'Arca di Noè, il Caucaso, e la gran catena del Tauro, che dalla

Caramania si estende nelle Indie.

Fiumi e Lagni. I fiumi da osservarsi sono il Kur, e l' Arasse, ant. Arazes, che nascono nel-l' Armenia, e si scaricano nel Caspio. — I laghi sono quello di Erivan nell' Armenia, e quello di Ormia nell' Aderbigian.

Suolo, e Clima. Il suolo eccetto alcuni luoghi molto fertili, è sabbioso. L'industria però degli abitanti supplisce di molto alla mancanza dell'acquaIl territorio di Sciras è il più fertile, e delizioso; vi si fanno squisiti vini. Le foreste del Ghilan e Mazenderam, sono piene di tigri, leoni, jenc ec. — Il clima è vario.

Comm. Si esportano dalla Persia tappeti, stoffe, arme bianche, seta, ambra e perle, che si pesca-

no presso le isole del golfo Persico.

Gov., e Rel. Il governo è monarchico dispotico, il Sovrano è detto Soft. — La religione dominante le la maomettana della setta di Ali. Vi sono anche i Guebri, ossia Adoratori del fuoco. Essi hanno un tempio su di un monte vicino alla città di Yerd nell'Irak-Adgemi verso l'e. d'Ispahan, nel quale mantengono continuamente un fuoco sacro. Non vi mancano anche cristiani infetti dell'eresia di Nestorio.

#### DEL REGNO DI KANDAHAR.

Situaz. Il regno di Kandahar, o di Cabul, o Afganistan giace tra il gr. 23 ed il 38 in circa di lat. n., e tra il gr. 55 ed il 73 in circa di long. E.

Conf. I confini di questo vasto regno non sono ben conosciuti; esso tiene al nord la Tartaria di dipendente; all'est gli Stati indiani; al sud il mar delle Indie, all'ovest il regno di Persia.

Sur., e Por. Si crede che abbia una superficie di 500 m. miglia con una popolazione di circa 9 milioni. CITTA' CAP. La cap, era Kandahar nella provin-

cia di tal nome. Lat. 33 e 38', long. E. 76 e 10', oggi è Cabul, lat. 34, e 36', long. E. 67 e 38'.

Isron. Nacque questo regno dietro le turbolenze della Persia. Gli Afgani, popoli del Kandahar, provincia della Persia, diedero origine a questa monarchia, la quale al presente è anche in turbolenze, essendovi tre pretendenti alla Corona, e molte tribù rese indipendenti.

Divis. Questo regno può dividersi in provincio

Persiane, Indiane, c Tartare.

1. Le provincie Persiane sono - Parte del Korassan, cap. Kerat sul Heri. Essa è la residenza di uno dei pretendenti, ed è molto grande - Il Sigistan al s-e. della precedente, cap. Zarag, o Serendge sull' Inomed , o Zarand. - Il Kandahar . paese degli Afgani al n.e., cap. Kandahar. Essa è molto mercantile, e grande. - Il Sablestan al s., capit. Bost, città molto forte su l'Inomed. -Il Mekran al s-o. , cap. Kidg , o Kelat residenza del Kan dei Balloudgi reso indipendente.

2. Le provincie indiane sono - Cabul al n-e. di Kandahar. La cap. ha lo stesso nome, ed è molto commerciante. Essa è l'ordinaria residenza del Re; perciò la stimano cap. del regno - Il Kaschemir all'o., la cap. ha lo stesso nome presso un lago. I seguaci della religione di Brama vi vanno in pellegrinaggio. - Il Sindi che si estende sul mare, ed è attraversato dal nord al sud dall' Indo, cap. Tatta presso l' Indo poco distante dalle sue foci. Questo paese si è eretto in principato indipendente.

3. Le provincie tartare sono al n. del Kandaliar, e del Sigistan, ed all'e. del Khorassan. In esse vedesi Balke presso il Dgilion.

Fiumi, e Lagni. Il principale fiume è l' Indo il quale nasce al piccolo Tibet, scorre dal n-e. al s-o. e si scarica nel mar delle Indie, dopo essersi diviso in varii rami - Il lago Zere tra il Sirdgian, ed il Korassan è il più grande. 1 1 1 1 1

Suolo, e Clima. Il suolo di questo regno nella parte meridionale è molto fertile, specialmente nel principato del Sind, il quale è periodicamente inondato dall' Indo. Il clima è vario. Nel Sind

è malsana presso il mare,

COMM. Il commercio attivo consiste in lane

nissime, in perle ec.

Gov. e Ret. Il governo è monarchico feudale. Le tribù dei Balloudgi o Balloudschi vivono indipendenti. Gl' Inglesi in questi ultimi tempi ne hanno occupato colle armi una gran parte. La religione è quella dei persiani, de' tartari, e degl'indiani. Gli abitanti di Cachemir si credono gindei, e credono che Mosè e Salomone siano stati nel loro paese. Da essi però si professa il maomettanismo, e l'idolatria.

#### DELLA TARTARIA INDIPENDENTE.

Sir. La Tartaria indipendente giace tra il gr. 35 e'l 55 in circa di lat. n., e tra il gr. 47 e 30, e'l 72 in circa di long. E.

Conf. La Tartaria indipendente tiene al nord l'Asia Russa; all' est l'impero Cinese; al sud il regno di-Kandahar, e la Persia; all' ovest il Caspio.

Por. Si crede che la popolazione di questa regione ascende a tre milioni, e mezzo.

Divis. Questo paese, che fu abitato dagli Sciti,

comprende

1. Il Paese dei Kerguis o Kirghizi situato al n. del lago Aral. Esso è diviso in tre Orde, delle quali la Piccola, e la Media son soggette ad un Kan dipendente dai Russi, e la Grande ad un Kan dipendente dalla Cina. Khiva sulle rive dell'Oxo è il principale luogo.

2. Il Turkestan al sud è abitato dai Turcomani bianchi all'o. tra il mar Caspio, ed il lago Aral, e dai Mankati all'e. Otrar presso il Sir fu auticamente capitale del Turkestan. In essa morì Tamerlano.

3. La Bukharia o Bocharia ossia il paese degli Usbeki al sud, divisa in grande e piccola. Essa è la più bella, e popolata parte della Tartaria indipendente. In essa vedesi — Samarcanda sul Sogd, già capitale di tutto lo Stato, città antica, bella, popolata, fornita di un'accademia, e di un castello, ove Tamerlano faceva la sua residenza. — Bukhara anche sul Sogd verso il n. è la residenza del Kan. È difesa da un castello, ed è fornita di pub-

blici bagni. Nel suo suborgo di Asnana nacque il filosofo Avicenna. Numera 100 m. abitanti - Balck al s. capitale di una provincia di tal- nome è sul Dehas, città fortificata con 10 m. an. Nei suoi dintorni sono ricche cave di lapis-lazuli.

MONTI. Gli Altaici attraversano questo paese nella parte n., ed il Belur lo divide dall'impero Cinese.

FIUMI, e LAGIII. I principali fiumi, sono il Sin o Sihon, ed il Dgihon, ant. Oxus, che si scaricano nell' Aral. Il lago principale è l'Aral, che per la sua grande estensione sembra un mare.

Suolo e Clima. Il suolo è poco fertile nella parte n., ed è molto fertile nel s. L'agricoltura vi è esercitata dagli Usbeki - Il clima è temperato.

Commercio. Gli Usbechi fan grande commercio di cavalli , pelli , frutti secchi , cotone , polvere d'oro, e di pietre preziose; i Kirghis, ed i Turcomani di schiavi.

Gov. e Rel. Questa regione è divisa in varii Stati , i quali per lo plù sono regolati da Principi , detti Kan, de quali l'autorità è più o meno ristretta. - La Religione professata dalla maggior parte degli abitanti è la maomettana. Vi sono molti Armeni ed Ebrei.

### DELL' IMPERO CINESE.

SITUAZ. L'Impero Cinese comprese le isole si estende dal gr. 90 in circa al gr. 56 di lat. n., e dal

gr. 18 in circa al gr. 141 di long. E.

CONF. L'Impero Cinese tiene al nord l'Asia Russa; all' est è bagnato dal Pacifico; al sud tiene il mar della Cina, e le Indie; all' ovest il Regno di Kandahar, e la Tartaria indipendente.

Sur. e Por. La Cina, comprese le isole, ed i paesi soltanto vassalli ha una superficie di più di 4,070,000 miglia con una popolazione di circa 170 milioni, quasi un terzo dell' Universo; vi è però chi pretende che la popol, non eccede i 155 milioni. CITTA' CAP. La cap. è Pekino o Peking; lat. 39 e

54', long. 115 in circa.

Istoria. La Cinà è la più vasta, la più popolata, e la più antica monarchia della terra. Si vuole, che Fohi, uno de'fondatori delle prime monarchie, sia stato il primo suo re. Da questo sino al presente la Cina conta 22 dinastie, o famiglie differenti. L'ultima è de'Tartari, che se ne impadronirono nel 1644. Sotto gl'Imperatori di questa dinastia la Cina si è resa sempre più grande, florida, e potente. Gl'imperatori Kanghi, e Kien-long si sono maggiormente distinti colle conquiste, e con i savii recolamenti nell'amministrazione.

Divisioni. L'Impero Cinese comprende le seguen-

ti regioni.

I. La Cina propria. Essa è sì popolata, che dividendosi in 15 provincie, ciascuna di questa contiene la popolazione de' più estesi regni di Europa. Capitale Pekino nella provincia di Tchyli. Si pretende che questa città abbia 18 miglia di circuito con una popolazione di circa 1,300,000 an. Peking è divisa in città Tartara e Cinese. Il palazzo imperiale, ch'è un'unione di palazzi, giardini, e boschi, ha 5 miglia di giro. - Inoltre Kiang-Ning al s.e. nella provincia di Kiang-Su verso le foci del Kiang. o fiume Blò. Essa fu prima capitale dell' Impero, e si vuole, che la sua popolazione ascenda a 500 m. an. Celebre è la sua torre, che ha o piani. In ogni piano vi sono logge dipinte. Agli angoli delle gallerie è un gran numero di campanelli, che agitati dal vento danno gratissimo suono. Si ascende alla sommità per 884 gradini. È rivestita esteriormente di bianche e lucide tegole con fregi rossi , verdi , e gialli , le quali mediante le eccellenti vernici cinesi, han fatto credere che la torre sia di porcellana. La città possiede una biblioteca, e varie tipografie.

Canton al s. nella provincia di tal nome, con

porto all' estremità di un golfo. Essa numera 500 m. abitanti; è cinta di mura con cannoni, cd'è difesa da tre forti dalla parte di terra. Il suo porto è il solo che gli europei potevano frequentare, ma dopo l'ultimo trattato di pace firmato a Kiang-Ning nel 1842 sono aperti al commercio straniero i cinque porti seguenti: Canton, Fo-chafu, Amor, Ning-Pu, e Chang-Hai o Singhai, oltre quello di Hang-Kang o Vittoria nell'isola Hong-Kong ceduta agl' Inglesi — Macao su di un'isola all'entrata del golfo di Canton. Essa è fornita di ottimo porto ed appartiene ai Portoghesi.

II. Il Tibet all' o. della Cina. Questo paese non è molto conosciuto, ed è diviso in varii Stati tributarii dell'Impero Cinese, cap. Lassa, città molto commerciante. All' est di questa città circa otto miglia vedesi il monte Putala, su del quale è il magnifico palazzo, ove è il Gran-Lama venerato dai

Tartari, ed Indiani.

III. La Piccola Bucaria e la Kalmuchia al n.

del Tibet, paesi poco conosciuti.

1V. La Mongolia all' e. che comprende la Tartaria Cinese; ed è divisa in Mongolti gialli al soce neri al n-e. Le città da notarsi sono Schinyang, in eui giace il sepolcro di Chuntchi, conquistator della Cina; e Leao-tung al s. della detta sul Leao, che si versa nel mar giallo.

V. La Corea grande penisola tra il mar giallo, e quello del Giappone. La cap. è King-Kitao città grande presso la costa e. La Corea è governata da

un Re tributario dell' impero Cincse.

Isole. Le principali isole, che appartengono all'impero Cinese sono — Hainan nel golfo di Tonquin, capi Khiung Tsceu, residenza del governatore Cinese — Tai-wan capitale dell'isola detta Formosa dagli Europei al n-e. della precedente — Il gruppo delle Lieou Kieu al n-e. le quali sono fertilissime, e sono così dette dalla principale, ove risiede un re tributario della Cina.

MONTI. Gli Altaici , ed il Tibet , con i loro rami ingombrano la parte n. di quest' Impero.

FIUMI, e LAGHI. I principali fiumi sono l'Amur o Sagalieno, che si scarica presso lo stretto di tal nome dirimpetta all' isola Segalien, o Teboka; il Hoang-Ho, o fiume giallo, ed il Gran-Kiang o azzurro, che dopo un lunghissimo corso si scaricano nel mar della Cina. Tra i laghi il più grande è quello di Pu yang nella provincia di Kiang-Si, il quale è soggetto alle tempeste.

Suolo e CLIMA. Generalmente il suolo è fertile, produce quanto mai è necessario per la vita. Vi si trovano miniere di varii metalli. I cavalli, ed i cammélli sono di piccola statura. L'agricoltura vi è molto in pregio. Allorche s'incorona l'imperatore, si veste da agricoltore, e nel tempio della Terra di Peking con un aratro di argento indorato ara un piccolo tratto di terra. Ciò si pratica ogni anno anche dai Governatori delle provincie. Il clima è molto vario. · Gov. e Rel. Il governo è monarchico, ed il sovrano ha il titolo d'imperatore. I ministri, ed i capi militari sono detti Mandarini. Il Tibet è governato dal Gran-Lama, e quindi il governo è teocratico - La religione del popolo Cinese è quella di Fo: il sovrano, i ministri, ed i letterati seguono quella di Confucio; i Tartari adorano il Gran-Lama; nella Bukaria si osserva il Maomettanismo: nei paesi indiani il Bracmanismo.

#### DELL' IMPERO DEL GIAPPONE.

Situazione. L'impero del Giappone è formato da molte isole, che si rattrovano nel grande Oceano tra il gr. 3r in circa e'l 48 in circa di lat. n., e tra il gr. 128, e'l gr. 148 di long. E.

Sur., e Por. La superficie e la popolazione di questo impero non sono perfettamente conosciute. Si crede però che la prima sia 180 m. miglia, e la seconda sia più di 26 milioni.

CITTA' CAP. La cap. è Yedo. Lat. 35 e 32', long. 137.

Divis. Quest' impero è diviso in varii piecoli principati e dominii. Noi descriveremo le principali iso-

le, le quali sono

Nifon o Nipon, che è la più grande. In essa è Yedo, cap. dell'impero, e sede del Sovrano secolare, detto Kubo. Essa è molto grande, e popolata, fornita di porto, e d'un palazzo imperiale così grande che può stimarsi una città. La sua popolazione ascende ad 1,300 m. viventi. Miaco al s-o, è la seconda città, sede del sovrano sacerdotale, detto Dairo – Kiusiu al s. di Nifon, cap. Nangasaki, con porto sulla costa s., il quale solo è aperto agli stranieri – Ieso al n. di Nifon, da cui è divisa per lo stretto di Sangaar, cap. Matsmai, città forte, residenza del principe Giapponese – Le Kurili meridionali dipendono dal Giappone.

SUOLO, e CLIMA. Il suolo non è molto fertile, gli abitanti colla loro industria vi raccolgono grano, riso, thè, frutta ec. Vi sono miniere d'oro, d'argento, e di altri metalli. Abbonda di animali do-

mestici. L' aria è sana.

Comm. I Giapponesi non commerciano che coi Cinesi, Coreani, ed Olandesi. Le esportazioni principali consistono in porcellana, stoffe, lavori d'oro, e d'argento, pietre preziose, pelli, perle, ambra, diamanti, canfora ec.

Gov., e Rel. Il governo è monarchico feudale. La suprema potestà è divisa in due capi, uno seco-lare, ed è detto Kubo, l' altro sacerdotale, ed è detto Dairo. La Religione del Giappone è divisa in due sette, cioè quella di Sinto, che ammette un Dio supremo, che ha altre Deità inferiori a se sog-

gette; l'altra di Boud, che pretende esservi un Dio detto Amida, ed un genio cattivo detto Jemna. I Portoghesi scovrirono il Giappone nel 1542, e v'introdussero la religione Cristiana, la quale per opera di S. Francesco Saverio, vi fece rapidi progressi; ma in seguito i Cristiani ne furono scacciati.

#### DELL' INDIA CITERIORE.

SITUAZIONE. Quell' estensione di paese, impropriamente detta Penisola di quà dal Gange, e che noi chiamiamo Indostan, India Citeriore, comprese le isole, che geograficamente l'appartengono, ed esclusi i paesi soggetti al Kandahar, ed alla Cina, si estende dal gr. 1 al 32 circa di lat. n., e dal gr. 66 circa al 93 circa long. E.

CONF. Questa regione tiene al nord il Tibet, ed il regno di Kandahar; all'est l'India ulteriore, o penisola di là dal Gange, e'l golfo di Bengala; al sud l'oceano indiano; all'opest il mar d'Arabia,

ed il regno di Kandahar.

Supere., e Popol. Si stima l'intera superficie di

920,000 miglia con 90 milioni di ab.

Istoria. L'istoria non ci dà sicure notizie de'primi Sovrani di questa vasta regione. Si sa però, che Dario re di Persia, tentò di conquistarla, che Alessandro il Macedone, passò l'Indo, e l'Idaspe, ove vinse il re Poro. Si sa ancora, che un soldato indiano per nome Sandrocotto ne scacciò i Macedoni, e-se ne rese signore. Fu indi soggetta a varie incursioni di diversi popoli. Vi penetrò il celebre Gengiskan, ed indi Tamerlano. Un nipote di quest'ultimo avendo conquistata la parte n., detta Indostan diede principio alla Dinastia de'Mogolli. Aurengueeb discendenti dei Mogolli estese il suo impero colla conquista della parte s., chiamata Decan, e di altri paesi. Morto Aurengueeb l'impero

del Mogollo incominciò a decadere. I Seik, popolo potente, ed i Maratti, nazione guerriera, si resero padroni di varii luoghi. Gli Europei, che si erano stabiliti sulle coste del Malabar, e del Coromandel, di ciò si avvalsero, ed incominciarono a dominare. Gl'inglesi si resero superiori a tutti, e giunsero a dar legge all' imperatore del Mogollo, ed a render varii stati loro sudditi, o tributarii.

Divis. Questa vastissima regione comprende terra

ferma, ed isole.

La terra ferma abbraccia:

I. La Confederazione del Seik, all'e. del regno di Kandahar, la quale comprende la provincia
di Lahore, la maggior parte di quella di Multan,
e parte di quella di Agimere, e Delhi. Si vuole che
abbia una popolazione di più di 8 militori — Amarsur sul Revei è il luogo, ove i principi tengono
le assemblee. Essa è una città commerciante, ed il
principale santuario dei Seik.

Secondo la relazione fatta dal Colonnello Allard di nazione francese, il capo della provincia di Lahore, la quale è tra il gr. 30 al 34 di lat. n. mediante la cooperazione del detto Colonnello, si è reso re della provincia, e di altri paesi conquistati formandone un nuovo reguo col titolo di regno di Lahore. Il Colonnello fu fatto generale in capo, ed era il confidente del Soyrano. Ora è morto.

La città di Lahore residenza del re è situata sul fiume Ravei. Essa era prima una immensa città, e si vuole che fu l'antica residenza del re Poro. Vi sono manifatture di cotone, di tappeti, e di armi.

II. La Confederazione dei Maratti al s-e. di quella dei Seik, la quale abbraccia le provincie di Guzerate, di Malwa, di Klandeisch, di Gandwana, e parte di Orissa, di Berar, di Aurangabad, e di Bedgiapur. Essa comprende una popolazione di circa 19 milioni — Pounach all'e. dei monti, che divi-

192 dono la costa di Malabar da quella di Coroman del. è la città principale. Essa è molto ricca, ed è difesa da una fortezza, long. 19 e 5, lat. 18. Inoltre Cambaja al n., con porto nell'estremità di un golfo dello stesso nome; città molto ricca, in cui si fa gran commercio di seta, aromi, e droghe medicinali - Almedabad al n. della detta, cap. della penisola di Guzerat, principale stato dei Maratti, ov'è uno spedale per tutti gli animali ammalati - Oudein, o Ougen al n-e. sulla Serpa, è cap. dello Stato più potente della Confederazione -Chaul all' o. di Ponnach sulla costa dei pirati. Essa ha un porto.

III. I paesi Indo Brittanici, i quali comprendono quasi tutto il resto di questa regione, ed abbracciano paesi immediatamente soggetti agl'inglesi, e parte loro tributari. Si stima la loro popolazione di

circa 50 milioni.

Questi paesi sono divisi in 3 Presidenze, 1. di Calcutta al n-e.; 2. di Madras, che si estende sulla costa di Coromandel; 3. di Bombay che si estende sulla costa di Malabar.

1. Nella Presidenza di Calcutta sono da notarsi

i seguenti paesi :

Il Regno di Bengala, ch'è la parte più e., cap. Calcutta, città forte su di un ramo del Gange, molto mercantile, con 700 m. an.

A questo regno bisogna aggiungere la porzione dell'impero Birmano ceduta dall' imperatore agl' inglesi nelle ultime guerre, la quale è situata nell' India ulteriore.

I Behar all' o. di Bengala , cap. Patna presso il Gange, ha 312,000 viventi. Il Benares all'o. del detto, la cap. ha lo stesso nome sul Gange, con 600 m. an. L'Allahabad all'o., la cap. ha lo stesso nome. Gl' Indiani pretendono, che ivi dimorò il primo uomo.

Parte della provincia di Agra al n-o. , cap. Agra sul Jumna, con 300 m. an., città forte, e residenza una volta dell' imperator del Gran Mogollo. L' indaco di Agra è molto stimato.

La provincia di Delhi al n-o., eccetto alcuni luoghi soggetti ai Seiks, ed alcuni altri soggetti ad un principe particolare, cap. Delhi al n. di Agra. È fabbricata sull' antica Delium , che si vuole essere stata la sede del re Poro. Numera circa 180 m. an. Vi dimora l'imperatore del Gran-Mogollo pensionato dagl' inglesi.

Parte della provincia di Orissa al s-o. di Bengala, cap. Cuttack sul Mahanaddy. Questa città è riguardata dagl'inglesi, come una piazza importantisssima.

2. Nella Presidenza di Madras i principali paesi sono:

Il Sicar al s. di Orissa, si estendono sul mare, cap. Masulipatam alle foci del Crisna. Le sue te-

le dipinte passano per le migliori. Il Carnate col paese di Madras al s., cap. Madras, o Madraspatan sul Paliar, presso il mare : essa è detta Forte di S. Giorgio, è la residenza del governatore, ed è ricca di bellissime tele e stoffe conosciute col nome di Madras. Numera circa 300 m. an.

Il Regno di Tajanor al s., cap. Nagapatam, città forte sulla costa di Coromandel. Fu fabbrica-

ta dai Portoghesi.

Il Regno di Madura al s-o. sulla costa detta della Pescheria per le ottime, e numerose perle che vi si pescano. Parte di esso è soggetto agl' inglesi, ed ha per cap. Tritscinopoli in poca distanza dal Kavery, città molto importante, e forte. Il resto col Morawa è soggetto a principi particolari. Gli abitanti sono ladri ed idolatri. La principale città è Madura.

Fer. Geog.

194 Il Regno di Golgonda all'o. dei Sicar. Esse è formato dalla provincia di Golgonda, e da parte di altre provincie limitrofe, ed è dipendente dal governatore inglese. La cap. è Baguapur, o Elder-

Aband, in poca distanza dalla Nerva.

3. Nella presidenza di Bombay i principali paesi sono

Il Territorio di Suratte, che è sul golfo di Campaja, cap. Surate, sul Trappi in amenissima situazione, con porto, in cui è difficile l'entrata. Numera 500 m. an. In fonde allo stesso golfo avvi Cambaja, con 100 m. an.

L' Isola di Bombay al s., cap. Bombay residenza del governatore. Questa città ha il miglior porto dell'India, ed è fornita di un castello. Numera

200 m. an.

Parte del Kanara, in cui avvi Onore, con porto; e parte del Maissur al s., in cui avvi Serin-

gapatam sul Caveri.

Molte piazze sulla costa di Malabar, tra le quali Trivanderam, e Granganor. I piccoli regni di Cananor, di Kalicut sulla stessa costa, e quello di Trovancori presso il capo Comorino sono tributarii. I tesori, che si ritraggono da questi paesi apparteneragono propriamente ad una compagnia di negozianti, che porta il nome di compagnia delle Indie orientali.

IV. Gli stabilimenti Olandesi, Portoghesi, Francesi, e Danesi che sono in mezzo ai paesi Indo-Brit-

tannici, sono i seguenti.

Gli Ólandesi posseggono Hougly nel Bengala su di un ramo del Gange, così chiamato — Politacate nel Carnate sulla costa di Coromandel. Essa è fornita di un forte, e di buona rada. Molto stimato è il suo mosellino — Tuticorin nel Madure, con un forte, ed un porto, che è il solo sulla costa della Pescheria — Cochin, con porto sulla costa di Malabar.

I portoghesi posseggono Diu all'estremità s. dela la penisola del Guzerat, e Denan alla destra del golfo di Cambaja. Sono queste due città fornite di porto, e fortificate — Goa al s. sulla costa di Dekan su di m' isola. Essa è ben fortificata, ha un ottimo porto, ed è la sede di un arcivescovo, e del governatore di tutti gli stabilimenti portoghesi nell'Oriente:

I Francesi posseggono Chandernagor nel Bengala al s. di Ougly presso le foci dell'Ougly. Vi si fa grande commercio di muschio, di rebarbare, e di salnitro — Pondichery nel Carnate sulla costa di Coromandel, con buona rada — Mahè nel règno di Kalikut sulla costa di Malabar, molto commerciante.

I Danesi posseggono Tranquebar nel regno di Tanjaore sulla costa di Coromandel, città fortificata con porto — Serampur nel regno di Bengala sul-

l' Ougly.

V. Le nazioni indipendenti, e nomadi, le quani sono al n. tra le pianure del Gange, ed il Tibet Nella parte n-o. sono gli stati dei Diates, e dei Raiepoutes, i quali sono parte tributarii dei Seiks; e parte dei Maratti. Lungo la costa tra Bombay, e Goa abitano popoli feroci dediti alla pirateria. Sulle montagne altre feroci nazioni vivono indipendenti.

Isole. Le isole, che geograficamente appartengo-

no all' India citeriore sono

L'isola Ceylan divisa dalla costa di Coromandel per lo stretto di Manaar, così detto da una piccola isola di tal nome; un banco però di sabbia detto ponte di Adamo quasi l'unisce al continente. Essa ha 308 miglia di lunglezza sopra 141 di sua maggior larghezza. Formava prima varii regoi; ma ora è in potere degl' Inglesi. Una catena di monti l'attraversa dal n. al s., e forma in essa la varietà delle stagioni, come la Gates nella penisola. L'aria è salubre, e di il suolo abbonda di minicre-

d'oro, di piombo, di mercurio, e di varie pietre, preziose, e specialmente vi si osserva lo Spinto diamantino che serve per pulire i diamanti. Tra le piante merita notarsi l'artocarpo, o frutto a pane, il banano, e l'arangio regio; ottima è la sua cannella. La cap. è Candy quasi nel mezzo; ma il governatore inglese risiede in Colombo. Da questa città si trasportano cannella, pepe, avorio, e perle, Merita notarsi il Picco di Adamo, alto monte di figura conica, i fianchi del quale sono così erti, che solo colle scale a mano attaccate a catene di ferro si possono salire. Sulla cima avvi una spaziosa pianura, in cui osservasi uno stagno di limpida acqua tenuta come sacra da' Buddisti. É detto Picco di Adamo, perchè sulla cima di esso osservasi l'impronta di un piede gigantesco creduto il piede di Adamo, sebbene i pagani lo vogliono di Budda. Tutt'i popoli dell'India vi concorrono come ad un santuario.

Le Laquedive all' o. della costa di Malabar. Esse son circa 20, poco estese, e poco abitate. Ab-

bondano di frutti, e di legumi.

Le Maldive al s. delle Laquedive. Sono esse moltissime, e fertili. Mahè è la principale, ed è

la residenza di un re, che la governa.

Morri. Oltre ai monti, che le son di limite al l'impero Birmano, vi è la catena dei Gates, che si estende dal n. al s. sino al capo Comorino, e la divide in due parti disugnali. L'altezza di questi monti è tale, che arresta le nubi ed i venti periodicamente, di modo che quando è inverno ini una costa, e nell'altra è primavera.

Fium. Oltre all' Indo, che dà il nome a questa regione, v'è l'Idaspe influente dell'Indo; il Gange, che nasce nel Tibet, scorre dall'o. all'e., ed indi verso il s., e per più bocche si scarica

nel golfo di Bengala. Gl' indiani hanno questo fiume per sacro: vi si raccolgono pietre preziose, ed oro.

Sudio, e CLIMA. Il suolo abbonda di riso, grano, frutti, canne di zucchero, animali domestici; e vi si raccoglie una doppia messe. Il clima è piuttosto freddo al n. per le montagne per lo più coverte di neve; ma nel s. è caldissimo essendo sotto la zona torrida.

Comm. Un'infinità di generi coloniali si esportano da questi paesi; ed inoltre diamanti, ed altre piètre preziose, e varie specie di tele, scialli,

ed i cascemir.

Gov., e R.E. Generalmente nell' India il governo è monarchico-assoluto. Vi sono però molte tribò, le quali vivono indipendenti. La religione è
generalmente idolatra, secondo la dottrina di Brama; il loro libro sacro è detto Vedam, i sacerdoti son chiamati Bramini, e discendono dagli antichi Bracmani. Vi sono anche dei Guebri, o adoratori del fuoco, dei Maomettani, e negli stabilimenti curopei si esercita il Cristianesimo giusta
le varie nazioni.

## DELL'INDIA ULTERIORE

## O PENISOLA DI LA' DAL GANGE.

Situaz. L'India ulteriore, o penisola di là daf Gange, comprese le isole che le appartengono, si estende dal gr. i al 27 di lat. n., e dal gr. 90 al 108 di long. E.

Cowr. Tiene al nord il Tibet, e la Cina; all' ovest l' India citeriore, il golfo di Bengala; al sud ed all'est è bagnata dal mar della Cina, e propriamente dai golfi di Siam, o di Tonquin.

Sur., e Por. L'intiera superficie si stima più

di 700 m. miglia con circa 27 milioni di viventi. ISTORIA. Da più tempo cransi formati varii Stati in questa regione, tra i quali distinguevansi i regni di Siam, di Tonquin, di Ava, di Aracan, di Pegu , di Annam , e di Malacca. La storia però di essi non è ben conosciuta. È certo che nel 1735 Alompra gran guerriero dei Birmani, popolo soggetto al Pegù, occupò i regni di Ava, di Aracan, e del Pegù, e diede principio all'impero Birmano, e scacciò dai suoi stati i Francesi, e gl'Inglesi, che vi si erano stabiliti. Un suo figlio conquistò il regno di Siam, ma i Siamesi in breve si liberarono da' Birmani, e formarono un regno a parte. - Tonquin fu soggetto a varie invasioni della Cina, ed interne turbolenze; ma nel XV secolo un signore di Tonquin s'impadroni di Annam. o Conchinchina, c diede principio ad un altro regno, il quale si accrebbe coll'acquisto di Cambodje, e di Ciampa, e del piccolo regno di Laos. -Il regno di Malacca nella penisola di tal nome fu anche soggetto a cambiamenti, ed ora parte appartiene al regno di Siam, e parte a principi particolari, ed una piccola porzione forma il distretto di Malacca.

Divis. Questa régione ora comprende :

1. L'Impero Birmano, che è lo più occidentale. Esso ha una popolazione di circa 12 milioni.
La cap. è Ummerapura sull'Irauaddi. Essa è una
delle più floride città dell'Asia. Il palagio imperiale è magnifico, l'oro e le pietre preziose vi sono
profuse. Lat. gr. 21 circa, long. gr. 115. — Pegù al s., ora quasi disabitata, ed Arracan al n-o.
città vasta, furono le cap. dei regni di tal nome.

II. Le provincie di Aracan, di Merghi, di Tavory, e di Yea cedute agl' Inglesi dall'Imperatore Birmano nell' ultima guerra. Esse sono in parte limitrofi al regno di Bengala, ed una lingua si

estende sul golfo Martaban. In questa porzione alle foci del fiume Martaban gl' Inglesi hanno eretta una nuova città detta Amerst-Town. Il fiume rende facili le comunicazioni coll'interno. Il porto è atto a ricevere navi di qualunque portata. I Peguani vi corrono a folla per godere de' vantaggi che offre.

III. Il regno di An-nam all'e. con circa 23 milioni di anime. Esso abbraccia gli antichi regni di Tonchin, di Conchinchina, di Campoja, di Laos. La cap. è Benda, o Quin-Nong nella Conchinchina. Lat. 14 e 30', long. 127. - Altri vogliono Kecho al n. nel regno di Tonquin ; Camboge all' o. sul fiume dello stesso nome nel regno di Camboja già capitali dei rispettivi regni.

IV. Il regno di Siam all'o. con circa 6 milioni di anime. Esso abbraccia la maggior parte del regno di Siam, e parte della penisola di Malacca. La cap. è Si-ro-thi-ra, la Siam degli Europei , edificata su di un'isola del Meinam. Sontuoso è il reale palazzo. In esso havvi l'elefante bianco, il quale è servito in vasi d'oro. Lat. 14 circa, long. 188 e 3o'.

V. La penisola di Malacca al s. con circa un milione di anime. Meritano da notarsi. - Malacca, città molto decaduta, sullo stretto del medesimo nome, o di Sumatra. Essa è sede di un vescovo cattolico portoghese. - Queda al n. di Malacca capitale di un regno tributario di quello di Siam. - Pahang al n.e. sulla costa orientale cap. di un piccolo regno.

VI. Isole. Le isole, che geograficamente appartengono all' India ulteriore, oltre alle moltissime, che sono presso le coste della penisola di Malacca, sono - Le Andaman, all' o. del regno di Siam. Esse son 12. In Andaman, che è la più grande, gl' Inglesi hanno una colonia. - Le Nicobar al sud delle precedenti, così dette dalla più grande,

la quale ha un comodissimo porto. I Danesi le riguardano come di loro pertinenza. — Le Pracel all'e. della Conchinchina, a cui appartengono. Puto-Puang, o isola del Principe di Galles, domina lo stretto di Malacca. Essa appartiene agl' Inglesi, i quali vi hanuo costruita una città con fortezza detta George-Town, ossia città di Giorgio.

FIUMI. I principali fiumi sono l'Arakan, e'l Gange, che si scaricano nel golfo di Bengala; il Siam, che si versa nel golfo dello stesso nome; il Camboge, o Kambodje, che si perde nel mar dell'Indie.

Suolo, e Clima. Il suolo è fertile. Vi si vedono molti elefanti. Il clima è molto caldo.

Comm. Gli abitanti sono per lo più industriosi; fanno commercio di legni preziosi, cioè di ebauo, di sandalo ec.; di metalli, come di oro, e di argento; di varii aromi, di mele, di nidi di uccelli, e di pietre preziose, come di zaffiri, rubini,

agate . e smeraldi.

Gov., e Rez. Il governo è generalmente dispotico. La religione è generalmente la pagana. Gi Annamesi più inciviliti sieguono la religione di Confucio. Nella penisola di Malacca sulle coste si esercita il maomettanismo, e vi sono dei Cristiani di varie sette.

### DELL' OCEANICA.

SITUAZ. Per Oceanica s'intende la così detta nuova Olanda, o Notasia, e tutte le isole, che o in varii gruppi detti Arcipelaghi, o in isole sparse qua e là, dette Sporadi, si osservano nel grande Oceano tra il gr. 100, ed il gr. 227 di longdal merid. dell'isola del Ferro; e perciò secondo il merid. di Parigi l'Oceanica ha gr. 80 di long. e., e 47 di long. o.; e tra il cerchio polare autartico, ed il gr. 35 di lat. n.

Sur., e Por. L'Occanica non è perfettamente conosciuta, perciò non si può di essa assegnare con precisione nè la superficie, nè la popolazione. Si crede che la prima sorpassi i tre milioni di miglia, e che la seconda sia di circa 20 milioni.

Divis. Tutta l'Oceanica si può ben dividere in parte n., parte centrale, e parte s. — Noi parleremo delle terre, che meritano maggior considera-

zione, scorrendo tre linee dall'o. all'e.

### DELL' OCEANICA NORD.

## Delle Filippine.

Situaz. Le Filippine così dette in onore di Filippo II dagli Spagnuoli, che ivi si stabilirono, son poste all'e. della Conchinchina tra il gr. 6, ed il gr. 19 di lat. n. Magellano scovrì queste isole nel 1529, e vi fu fatto massacrare dal re dell'isola di Sebu, che è nel centro.

Divis. Le Filippine formano un Arcipelago immenso, e si dividono in grandi, e piccole. Le più

grandi sono

Lucon al n. Essa è la più grande, e la più considerevole di tutte. Gli Spagnuoli sotto Michele Lopez se ne impossessarono nel 1551. La cap. è Manilla con porto nella costa s-o., alquanto fortificata, e commerciante. Essa è la sede di un arcivescovo, e di un capitano generale. Ha una università, ed un collegio vescovile. Numera circa 50 m. an. Le case son tutte di legno a cagione dei frequenti tremuoti. Inoltre Cavite al n-e. della baja di Manilla. Essa è fornita di un forte, e di un cantiere per la costruzione dei legni anche da guerra.

Mindanao al s. è la seconda dopo Lucon. Essa appartiene ad un proprio Re, detto Sultano, il quale ha la sua sede nella cap. Mindanao situata

al sud sulla costa est di un golfo.

Presso la costa o. dello stesso golfo vedesi la fertilissima isoletta *Bunwoot*, in cui gl' Inglesi fondarono una colonia nel 1775.

Gli Spagnuoli hanno uno stabilimento in Sam-

bouagen al n. dell' isola Mindanao.

Sublo, e Clima. Il suolo delle Filippine a cadanti piogge, che vi cadono, e dell'azione continua dei fiuochi sotterranei, essendo esse piene di vulcani, è fertilissimo, e specialmente in riso, in biade, in legumi, ed in cotone. Le canne da zucchero, e la cannella vi crescono in abbondanza. Abbondano di miniere di varii metalli, di ferro, di oro cc. Vi sono molti legni preziosi, e specialmente l'ebano. Non mancano di animali. Il clima, sebbene caldissimo, è però sano.

COMM. Si esportano da queste isole indaco, cotone, tabacco, ebano, sandalo, oro, perle, zuc-

chero ec.

Gov., e Rel. Le Filippine, eccetto quelle, che sono soggette agli Spagnuoli, hanno i proprii re, detti Sultani. La religione negli stabilimenti spagnuoli è la Cattolica Romana; nel resto è il maomettanismo, e l'Idolatria.

#### Delle Caroline.

SIT. Le Caroline, così dette in onore di Carlo II re di Spagna, sotto del quale furono scoverte nel 1696, giacciono all' e. delle Filippine.

Divis. Queste isole sono moltissime, ma di poca considerazione. Le principali sono Eap o Yap,

Lamarek, o Lamura, ed Hogoleu.

Suolo, e Clima. Il suolo è molto fertile. Il clima è caldo, ma sano.

Gov., e Rel. Queste isole sono governate da particolari principi, i quali sono tutti vassalli di quel-

lo che risiede in Lamura. Gli spagnuoli esercitano su di esse qualche potere. La religione è l' idolatra.

#### Delle Marianne.

Sit. Le Marianne sono al n. delle Caroline, e si estendono dal gr. 13 in circa al gr. 21 circa di lat. n. Le scovrì Magellano nel 1521, e le chiamò Isole de' Ladroni. Michele Lopez se ne impossessò nel 1565, e le chiamò Marianne in onor di Anna Maria d' Austria.

Divis. Esse sono 15 in 16 di grandezza diversa. La principale è Guam la più meridionale. Essa è la sola frequentata degli Spagnuoli. Agana piccola e principale città di quest' isola situata verso la costa n-e. è la residenza del governatore spagnuolo, ed è fornita di una fortezza. Alle foci di un fiume che bagna questa città, avvi una baja, ove sogliono approdare le navi che da Acapulco vanno alle Filippine.

Al n., al n-o., ed al n-e. delle Marianne si osservano varii gruppi di piccole isole, delle quali molte hanno il nome di Vulcan, o altro simile.

Suolo, e Clima. Il suolo è fertilissimo specialmente in riso, in legumi, ed in maiz, ossia grano d' India. Tra i frutti, de' quali abbonda, vi è il frutto a pane, che è prodotto da un albero detto rima. La forma, ed il sapore di questo frutto è simile alla castagna. I naturali dopo averlo bollito, lo cuocono sotto la cenere. Il clima è sano, il caldo è temperato, sebben sieno queste isole sotto la zona torrida.

Gov., e Rel. Sono queste isole dipendenti dalla monarchia spagnuola. Parecchi naturali vivono da selvaggi indipendenti. La religione di questi è

una idolatria superstiziosa.

SIT. Le isole Sandwich sono al n-e. delle Marianne presso il Tropico di Cancro tra il gr. 218 circa, ed il gr. 225 circa di long. dal merid. dell'isola del Ferro. Esse furono scoverte dal capitan Cook nel 1778.

Divis. Queste isole sono al numero di 11. Le principali sono: Hawaii , o Owhyhi , è la più grande dell'arcipelago; presenta essa uno de' più singolari vulcani del globo; Kai-Rua residenza del governatore dell' isola Wohau, ha un aspetto veramente magnifico; chiamanla il giardino delle isole Sandwiche. Hanaruru, è la capitale di questo piccol regno, col miglior porto dell'arcipelago - Mowi dove trovasi Raheina, grosso borgo fiorente pel comm.

Suolo, e Clima. Il suolo è molto fertile. Abbonda di frutti a pane, di patate, banane, o fichi di Adamo, e di canne a zucchero. L'aria è sana. e non molto calda.

Gov., e Rez. Il governo è monarchico dispotico. La religione è idolatra.

## OCEANICA CENTRALE.

Del Gruppo di Sumatra.

Sir. Le isole di Sumatra sono intorno all'equatore tra il gr. 93 circa, ed il gr. 116 di long. E.

Le scovrirono i Portoghesi nel 1524.

Div. Quest'arcipelago è formato da molte isole, le quali dividonsi in più regni. Le principali sono Sumatra, la più o., divisa dalla penisola di Malacca per lo stretto dello stesso nome, ed è attraversata dall' equatore. All' estremità n. vedesi Achem, città molto mercantile; con porto, e capitale di un potente regno. Siak nella parte media della costa orientale capitale del regno di Siak-Palembang, città commerciante, capitale del regno di Palembang-Padang sulla costa ovest, importante pel commercio.

Gl' inglesi posseggono Bencoulen, verso la fine della costa o. È la sede del governatore inglese . da cui dipendono altre Fattorie.

Gli Olandesi hanno alcune fattorie sulla costa e. La più utile è quella di Palembang, ove hanno un

forte, ed una guarnigione.

Borneo all' e. di Sumatra, divisa quasi in due parti eguali dell'equatore, è la più grande di tutte. Borneo sulla costa n-o., città molto commerciante, capitale di un regno di tal nome. La compagnia olandese ha stabilimenti nella parte s. dell' isola nel regno di Tatas, e sono tributarii di essa i regni di Landak, e di Succadana posti nella parte o.

Giava al s. di Borneo è divisa da Sumatra per lo stretto della Sonda. La compagnia olandese può dirsi la signoria di tutta questa grande e popolatissima isola in unione delle altre, che geograficamente le appartengono, cioè di Bali, o piccola Giava, di Madura ec. Imperciocchè oltre agli assoluti suoi dominii, diversi principi che vi dominano, sono più o meno suoi tributarii. Batavia sulla costa n. verso lo stretto della Sonda, è la sede del governatore generale olandese. Essa è una città grande, forte, molto commerciante, con circa 117,000 an.

Suolo, e Clima. Il suolo di queste isole è molto fertile, specialmente in riso. Le montagne abbondano di animali, e tra gli altri di elefanti, di tigri molto grandi, e di fiere, di rinoceronti, e, scimie. Vi sono molte miniere d'oro; ed in Giava si raccolgono molte pietre preziose, Sumatra è piena di vulcani, e frequenti sono i tremuoti i quali

cagionano grandi ruine.

Commencio. I principali prodotti, che si esportano da queste isole sono il pepe, la canfora, e le

pietre preziose.

Gov., e Rel. Il governo è monarchico. La religione professata dai naturali è generalmente ilmanmettanismo.

## Delle Molucche.

SITUAZ. Per Molucche, o isole delle Spezierie, s'intendevano prima alcune piccole isole presso l' Equatore; ora il nome si è esteso a tutte le isole poste tra Borneo all'ovest, e la nuova Guinea all'est. Esse furono scoverte dai Portoghesi.

Drv. Tutte queste isole sono dette dagli Olandesi Paese d'Oriente, e lo dividono in 4 principali governi, i quali dipendono dall' alta «Reggenza di Batavia. Noi descriveremo le isole principali, le

quali sono

L'isola di Celebe all'e. di Borneo, da cui è divisa per lo stretto di Macassar. Essa è la più grande, ed ed è divisa in più principati, che dipendono dagli Olandesi. Macassar è la cap., essa è grande, popolata, fornita di porto, ed è presidiata dagli Olandesi. Il governatore olandese risiede nel forte Rotterdam presso Macassar.

Gilolo al n-e. di Celebe, la seconda delle Molucche. La parte n. appartiene al sultano di Ter-

nate, e la parte s. a quello di Tidor.

Ternate, piccola isola sulla costa orientale di Gilolo. Malayo è la cap. In essa risiede il sultano signore dell'isola della parte n. di Gilolo, e di altre isolette; ed è dipendente dagli Olandesi, i quali vi hanno un governatore.

Tidor al s. di Ternate, è anche piccola isoletta regolata da un principe particolare signore della

parte s. di Gilolo, e di varie isolette.

Amboina al s. di Gilolo, la cap. ha lo stesso nome. Gli Olandesi vi hanno un loro governatore, ed uno stabilimento, che, dopo quello di Batavia, è il più importante. Banda, o piuttosto gruppo di Banda, al s-e di Amboine. Gli Olandesi hanno in esse considerabili forti. Il loro governatore risiede nel forte Nassau, che è in Banda Neira.

Suolo, e CLIMA. Il suolo di queste isole è fertilissimo, ed abbonda di spezierie, perciò sono detter Isole delle Spezierie. I Monti, e le foreste sono piene di animali quadrupedi, e di volatili tra quali i pappagalli. L'albero del Cocco, ed il Sagou, della midolla del quale i naturali formano il pane, vi sono in abbondanza. Sono piene di alti monti per lo più cavernosi, e di vulcani. — Il caldo è temperato dai venti freschi. L'aria è pura, e sana.

Comm. I principali oggetti, che si esportano da queste isole sono chiodi di garofano, noce moscada, pepe ec.

Gov., e Rel. Il governo è monarchico. La religione nei naturali è il maomettanismo.

Y .

# Dell' Arcipelago di Timor.

Sit. L'Arcipelago di Timor giace al s. delle Molucche, ed all' e. di Giava.

Div. Quest'arcipelago è in parte soggetto agli Olandesi, ed in parte ai Portoghesi, ed in parte a' particolari sovrani indipendenti; ciascuna isola è divisa in tanti piccoli regni. Le principali sono: Timor, chi'e la più grande, Cupang la città principale sulla costa everso l'estremità meridionale — Flores all'o. di Timor, la città principale è Larantuka-Sumbava all'o., Bima piccola città con un bel porto — Sumba al sec:

Suolo, e CLIMA. Il suolo è fertile in grano d' India, abbonda di sandalo, di cera, e di mele. —
Il caldo e moderato dai venti freschi.

Comm. Si esportano da queste isole mele, cera, e tartarughe.

· ---

Gov., e Rel. Tranne le parti soggette agli Olandesi, ed ai Portoghesi, il resto è regolato da principi particolari — I naturali sono idolatri.

## Dell' Arcipelago della nuova Guinea.

SITUAZ. L'arcipelago della nuova Guinea giace all'e. delle Molucche tra il gr. 108 circa, ed il gr. 125 circa di long. E. Fu così detto da Alvaro de Savedra a cagion della negrezza degli abitanti; è detto ancora Papuasia, derivato dal nome della parte più ragguardevole de' suoi abitanti, i Papua.

Divis. Quest'arcipelago è formato dalla nuova Guinea propriamente detta, e da varie altre isole di differenti grandezze. Le principali sono la Nuova Guinea molto grande, ma pochissimo conosciuta, specialmente nell' interno. Essa è abitata da selvaggi
molto forti — Salvata al n-e. è soggetta ad 'un principe indiano indipendente — Waigion al n. della detta. I suoi principi sono vasselli del sultano di Tidor.

Suolo, e Clima. Il suolo è fertile, il clima è caldo. Comm. Si esportano da queste isole presso che gli

stessi oggetti delle Molucche.

Gov., e Rel. Il governo è monarchico. La religione è idolatra.

Degli Arcipelaghi Brittannico, di Salomone, Caledonico, degli Amici, e della Società.

STTUAZIONE. Tutti gli Arcipelaghi suddetti sono situati all' e. della nuova Guinea, e si estendono tra la linea Equinoziale, ed il Tropico di Capricorno. L'Arcipelago Brittannico detto anche di Dam

pier è lo più o. Esso comprende varie isole, delle quali le maggiori sono la Nuova Brettagna all'e. della Guinea e la Nuova Irlanda al n-e. Esse non sono ben conosciute.

L' Arcipelago di Salomone al s-e. del Brittannico scoverto nel 1567 dagli spagnuoli Mendozza, ed Alvaro di Mendana. Le isole più grandi sono S.

Isabella, e Sesarga con un vulcano.

L'Arcipelago Caledonico al s-e. dell'antecedente scoverto dal capitano Gook nel 1744. La Nuova Caledonia in poca distanza del Tropico di Gapricorno è la maggiore isola. Essa è abitata da popoli fieri ed antropofagi.

L'Arcipelago degli amici all' e. del precedente. L' sola di Amsterdam è la maggiore, molto ben coltivata, e fornita di spazioso porto. Nella maggior parte di queste isole, dopo la venuta de' Missionarii, le donne da schiave sono rese padroni.

L' Arcipelago della Società all' e. L' isola mag-

giore è Taiti, fertile e popolata.

Suolo, e Clima. Il suolo di tutti questi ercipeleghi, secondo attestano i viaggiatori, è fertile. Il clima è caldo, i venti freschi lo rendono in qualche modo temperato.

Gov., e Ret. Generalmente il Governo è monarchico, essendo tutte queste isole regolate da principi particolari. La religione è generalmente idolatra, ed i popoli vivono da selvaggi.

Le Marchesi, o Marchesi di Mendozza, o Mendana al n-e. di quello della società, sono abbondanti di frutti, di volatili, e di legno sandalo.

I Francesi in questi ultimi tempi vi si sono stabiliti.

#### DELL' OCEANICA SUD.

## Della Notasia, o Nuova Olanda.

Situaz. La Notasia, che per la sua grandezza, può meritare il nome di continente, è un'isola pesta al s. della nuova Guinea, da cui è divisa per lo stretto di Andeavuro di Torres, scoverto dal capitan Cook nel 1770. L'interno di quest'isola non è ancor conosciuto. Gl'inglesi nel 1778 fondarono una colonia sulla costa e., e la chiamarono Nuo-

Ferr.Geog.

va Galles Meridionale. Sidney sul porto Jackson è la residenza del governatore inglese — Diemen al s. della Notasia, da cui geograficamente dipende, è una grande isola, sulla quale gl'inglesi han fondata un'altra colonia.

Sudio e Clima. Il suolo è molto fertile, specialmente sulla costa orientale della Notasia. Nel centro di quest' isola il coraggioso Evan nel 1824 ha scoverta una vasta ed ubertosa pianura. Il signor Seinder nel suo viaggio intorno al mondo, eseguito negli anni 1822, e 1824, essendosi fissato in Sidney, due leghe distante da Botanybay, rinomata colonia dei malfattori, ed avendo attraversato i monti Blewmoutains, ha riferito, che nella Notasia abbondano i quadrupedi Kangoruh, che vi sono gli Scojattoli volanti, il Sorcio volante, il Formicolone spinoso, ed il magnifico Pavo-fagiano—Il clima è vario.

Gov. e Rel. Eccetto le colonie inglesi, il resto del pacse è abitato da orde di selvaggi indipenden-

ti, ed idolatri.

# Della nuova Zelanda.

SITUAZ. La nuova Zelanda è posta al s-e. della Nuova Olanda tra il gr. 32 circa, ed il gr. 47 circa di lat. s. Questa terra fu scoperta nel 1642 dal-

l' olandese Tarman.

Divis. È formata da due isole tra loro divise per lo stretto di Coock. La più al s. detta *Tavai-Poe*nammou è abitata da popoli meno feroci, e gl'inglesi vi han fondata una colonia. L'altra è abitata da popoli fieri, ed antropofagi.

Suolo, e CLIMA. Il suolo è fertile. Vi si trovano frutti particolari del paese. I boschi abbondano di mirti, e di legni per tintura. Vi si osservano fre-

quenti tracce di vulcani.

Gov. e Rel. I naturali sono governati da diversi Capi, che continuamente si fanno guerra. Nella parte n. le Sporadi sono poco conoscinte, o di poca considerazione; tra essi si osservano Raca de Plata la più n. quasi sotto il gr. 35 di lat. — Deserta quasi sotto il gr. 20 — Gaspar Rico sotto il 16. — S. Pedro quasi sotto l' 11. — De Noel sotto il 1 r. — De Noel sotto il 1 r.

Nella parte s. le Sporadi sono numerosissime. Sono da notarsi S. Augustin ed il Grande Socos moto grandi al n. dell'Arcipelago degli amici — Ono vicina allo stesso Arcipelago , popolata di nomini tranquilli , che fanno uso di battelli a vele giusta la nuova scoverta fatta dal capitano Russo Bellinghausen nel 1820 — Savage all'e. del detto Arcipelago , gli abitanti della quale sono bellicosi — Ohiteroa al s. dell' Arcipelago della Società , abitata da gente industriosa. — L'isola di Pàque al gr. 35 di lat. s.; gli abitanti di questu isola sono i soli , che bevono le acque del mare.

### Nuove scoverte nell' Oceanica.

Nel 1804 il capitano Anglo-Americano Crocker scopri l'isola Strong posta al gr. 5 e m. 11 di lat. n., ed al gr. 160 e m. 56 di long. dal meridiano dell'isola del Ferro.

Nel 1806 lo spagnuolo Monteverde scoprì un piccolo Arcipelago posto al s. delle Caroline al gr. 3 e m. 29 di lat. nord, e al gr. 155 e m. 38 di long.

Nel 1820 e 1821 il capitano Russo Bellinghausen, ed il suo compagno Lazarew percorrendo le alte latitudini australi per ordine del loro imperatore Alessandro I, scopiriono circa 30 isole nuove, tra queste agli 11 gennajo 1821 scoprirono un'isola tutta circondata di ghiaccio situata al gr. 69 e m. 30 il lat. s., ed al gr. 95 e m. 20 long., cui diedero il nome di Pietro I, ed ai 17 scoprirono una

costa circondata di ghiaccio, da essi chiamata Costa di Alessandro I. Inoltre osservarono che l'Arcipelago di Alessandro I, vicino all'Arcipelago Periglioso è abitato da gente inospitale, e che ignora gli effetti delle armi da fuoco.

Il capitano Wight comandante il bastimento la Medvay vide il di 25 marzo 1824 un'isola, che non trovandosi segnata in alcuna carta deve riguardarsi come di nuova scoverta. Sua lunghezza dall'o. al-l'e. di circa 20 miglia, non si sa la larghezza Serbra clevata nel mezzo. Essa è al gr. 21 e 38' di lat. s., ed al gr. 159 e 40' di longit. o. del merid. di Greevich, circa 100 miglia al n. dell'isola di Mangera. Il capitano l'ha chiamata Isola Roxburg.

Giosuè Coffin capitano della nave il Gange di Mantuket dice aver scoverte quattro isole nel Pacifico, non segnate nelle carte, tra il gr. 4 ed il 31 lat. merid. da lui chiamate Isole del Giardiniere la più vicina alla linea, Isola di Coffin la più merid., ed Isole del Gange le altre due. Dice ancora essere

le duc prime abitate.

Nel 1817 Kotzebue luogotenente Russo dice essere approdato ad un'isola al gr. 55 e 21 lat. nord, ed al gr. 166 circa di long. dal merid. dell'isola del Ferro, abitata da selvaggi, da'quali ricevè una veste in forma di camicia; detta da essi Kamlaika, formata di budella di leoni, di cani e di cavalli marini, ottima per difendere l'uomo dalla pioggia.

Un bastimento americano scovrì il 14 febbrajo 1836 un'isola situata al gr. 171 e 7'long, ed al gr. Q e 23' lat. s. Il capitano l'ha chiamata Wolf. Es-

sa sembra fertilissima di alberi.

Si conferma che il capitano Khenke, del brigantino la Margherita, navigando dalle Isole Sandwich per Canton, scoprì il 20 ottobre 1842 per 14 29' latit, settentrionale e 149 18' long. occidentale sei piccole isole che non si trovano segnate in alcuna carta.

## DELL' AFRICA

#### IN GENERALE.

Sir. L Africa giace tra il gr. 35 circa di lat. sud, e'l gr. 37 di lat. nord; e tra il gr. 1 e'l gr. 68 circa di long. dal merid. dell' isola del Ferro, e secondo quello di Parigi è tra il gr. 20 circa, ed il 24 circa di long. E. Perciò tutto il suo centro è sotto la zona torrida.

CONF. La forma dell' Africa è di un triangolo irregolare, il quale ha la base al nord, e l'angolo verticale al sud. Essa tiene al nord lo stretto di Gihilterra, che la divide dall' Europa, ed è bagnata dal mediterraneo; all'est è unita all'Asia per l'istmo di Suez largo circa 70 miglia, ed è bagnata dal mar Rosso, dal canale di Babel-mandeb, e dall'Oceano indiano; al sud dagli Oceani Indiano, ed Atlantico : all' ovest dall' Atlantico.

Sur. e Por. Si stima che l'Africa abbia una superficie di 8,500,000 miglia con 60 milioni di abit.

Divis. Lo stato geografico dell'Africa è molto imperfetto. L'interno è molto poco conoscinto per l'immensi deserti di scottante arena privi di acque, ed abbondanti di feroci belve, de' quali il maggiore è quello di Sahara, in cui si vedono sparse delle isole di terreno fertile, dette Oasis. La dividiamo in parte nord, parte ovest, parte sud, parte est, e parte centrale.

La parte nord comprende - dall'e. all'o.

L' Egitto, cap. Cairo. 

La parte o. - dal n. al s.

Il gran deserto di Sahara, che comprende più Stati-

La Senegambia divisa in più Stati.

La costa della Guinea divisa in più Stati.

La parte s.

La Cafreria, che comprende varii popoli. L'Africa inglese o colonia del Capo, cap. Capo. La parte e. — dal s. al n.

La costa di Zanguebar, tra più nazioni divisa. La costa di Aian divisa tra varii popoli.

L' Abissinia divisa tra varii popoli. La Nubia colla Troglonitide.

La parte centrale.

La Negrizia, o Sudan, divisa in più Stati.

Le Terre incognite.

Inoltre vi si debbono aggiungere le isole, che geograficamente le appartengono.

Mari, Golfi, e Stretto di Gibilterra vi forma il Mediterraneo, che bagna la costa di Barberia, e l' Egitto; sulla costa della Guinea vi forma il Golfo della Guinea. — L' Oceano Indiano forma il conale di Mosambico tra l' isola di Madagascar, e la Terrà ferma; lo stretto di Babel-Mandeb, ed indi il Mar Rosso, o Golfo Arabico, che dividono l' Africa dall' Asia.

CAPI. I principali Capi sono il Capo bon al n. nella costa di Barberia, e propriamente nello stato di Tunisi, il Capo Verde all'o nella Senegambia, il Capo di Buona Speranza al s. nella estremità della Cafreria, il Capo Guardafui all'est nella costa di Ajan.

Monti. I più considerevoli monti sono l'Atlante, che attraversa la Barberia dall'e. all'o. e si divide in varii rami; la Catena dei Monti della Luna, detti dagli Arabi Dgebel-elkumr, che attraversa l'Africa centrale, e si estende coi suoi rami nel-l'Abissinia, e tra la Guinea, c'l Sudan; la Catena dei Lupata tra il Zanguebar, e le terre inco-

gnite. Le montagne di Kong nella Guinea superiore, e le montagne di Granito nella Nigrizia.

VULCANI. Il continente dell'Africa non ha vulcani conosciuti. Nelle isole è da notarsi quello di Tenieriffa nell'isola di tal nome, una delle Canarie, e quello dell'isola Borbone.

FIUMI. I principali fiumi sono il Nilo, ed il Ni-

ger , o Dgioliba.

LAGHI. Il principale lago è il Tchad, o Schad nella Nigrizia, o Sudan.

## DELL' EGITTO.

SITUAZ. L'Egitto giace tra il gr. 23 circa, ed il gr. 31 e 40' di lat. O., e tra il gr. 24, e il gr. 33

cirea di long. E.

CONFINI. Tiene al nord il mediterraneo, all'est l'istmo di Suez, ed il mar Rosso, al sud la Troglonitide, e la Nubia; all'o. il deserto di Sahara, e la Barberia.

Pop. L'Egitto non è così popolato, come un tempo. Si vuole che numeri circa 4 milioni di abit. CITTA' CAP. La cap. è Cairo. Lat. n. gr. 29 cir-

ca, long. E. gr. 30 circa.

Isronia. L'Égitto è stato un regno antichissimo. I suoi Re si chiamarono Faraoni. Cambise Re di Persia se ne impadroni avendo vinto Faraone Psamnetico. Alessandro il Grande se ne impossessò, avendo distrutta la monarchia Persiana. Dopo la morte di questo conquistatore l'Égitto formò un regno sotto Tolomeo figlio di Lago, e durò così sino alla celebre Cleopatra, la quale vinta da Augusto, l'Egitto passò sotto l'Impero Romano. Nella decadenza di questo Impero se ne impadronirono gli Arabi sotto il Califfo Omar nel 640 dell'era Cristiana. Ebbe in seguito varie vicende, e fu governato da varie Dinastie; ma finalmente nei principii del XVI secolo Selim I Sultano dei Turchi se ne

rese padrone, e ne formò una provincia dell' Impero Ottomano. Nel 1798 i Francesi sotto Buonaparte l'occuparono: nel 1801 lo dovettero abbandonare. Ora è governato dall'erede di Mehemet-Alì col titolo di vicerè.

Divis. L' Egitto si divide in 3 grandi porzioni, cioè Alto Egitto, Egitto di mezzo, Basso Egitto. Ciascuna di queste parti è divisa in varie provincie.

Ciascuna di queste parti è divisa in varie provincie. Nell' Alto Egitto, detto ant. Tebaide, è da notaris Girgè presso la sinistra del Nilo, capitale. Vi risiede un vescovo cattolico; e vi si fa commercio di tele, lana, e biada. Circa 50 miglia al sud di Girgè anche presso il Nilo nelle vicinanze dei due borghi Luxor e Kous vedonsi le ruine dell'antica Tebe, dalla quale questa regione prese il nome di Tebaide.

Nell' Egitto di mezzo, detto ant. Heptanomia, perchè diviso in sette governi, si osserva il Cairo alla drifta del Nilo a certa distanza da questo fiume, capitale di tutto l'Egitto, molto vasta con circa 330 m. abitanti composti di Cofti, Maomettani, Greci, ed Arabi. Le strade sono anguste per difendersi da' cocenti raggi del sole. Un grande, ed antico canale l'attraversa, e nel suborgo di Bulac presso il Nilo avvi il porto di questa città. In questo suborgo vedonsi grandi magazzini di vino, di sale, di nitro, di zafferano ec. Il castello ch'è tra la città, ed una montagna, è diviso in tre quartieri. In quello dei Giannizzeri vedesi il famoso pozzo di Giuseppe. Dalla parte opposta del Nilo dirimpetto al Cairo osservansi le ruine di Memfi ant. cap. dell' Egitto, e le celebre Piramidi.

Nel Basso Egitto, di cui la parte compresa tra le due braccia del Nilo era detta Delta, si osserva Alessandria presso la foce d'uno de'rami occidentali del Nilo, città commerciante, ma molto decaduta, con 50 m. an. Essa è fornita di due porti,

dei quali l'antico, ossia l'occidentale, è vasto, e profondo; il nuovo, ove tutte le navi, che vengono d'Europa sono obbligate d'entrare, è quasi impraticabile. È fabbricata su di una lingua di terra presso le mura dell'antica Alessandria fondata da Alessandro il grande, e sede de're Tolomei. Tra i preziosi avanzi di antichità si ammirano l'Obelisco di Cleopatra di un pezzo di granito rosso con molti caratteri geroglifici . e la Colonna di Pompeo. Tra questa città e'l Nilo, è stato costruito dal presente vicerè un canale per facilitare il commercio. Nella penisola dirimpetto ad Alessandria sull'estremità orientale vedesi un forte, ove probabilmente si crede, ch' esisteva il celebre Faro di Alessandria, fatto costruire da Tolomeo Filadelfio - Rosetta al n-e., con 15 m. an., deposito delle merci che da Alessandria si spediscono al Cairo - Abukir penisola formata dal Nilo tra Rosetta ed Alessandria rese celebre per la battaglia navale tra gl'inglesi ed i francesi nel 1798 - Damiata all'e. di Rosetta presso la foce del ramo orientale del Nilo. In poca distanza da questa città era l'antica Pelusio.

FIUMI. Il fiume che merita notarsi è il Nilo, che lo attraversa dal s. al n., e per più bocche si scarica nel mediterraneo. Esso abbonda di coccodrilli,

animali voraci ed anfibii.

Suoto, e Crima. La grande fertilità del suolo di Egitto è dovuta all' inondazione del Nilo, le acque del quale incominciano a crescere dopo il 15 giugno, ed a decrescere ai 17 settembre. Esse lasciano sul terreno un limo, che rende il suolo adatto alla vegetazione. L'Egitto si mostra nell'inverno come un variato giardino; ma dopo la raccolta comparisce come un fangoso deserto. Esso abbonda di legumi, e di pascoli. Vi crescono le canne di zucchero, ed il papiro. Vi è gran numero di bestiami, di cavalli, e di polli: tra le altre specie di

animali si osservano le aquile, i pellicani , e gli struzzi. Nell'alto Egitto abbondano i marmi, il granito, il porfido — Il clima per la mancanza delle

pioggie è molto caldo, ma salubre.

Gov., e Rel. Era l'Egitto governato da un Bascià dipendente dalla Porta, e da 24 Bey; ma ora molti Arabi nell'alto Egitto si sono resi indipendenti ed il Pascià, o il vicerè detto Mehemet-Alì, fece massacrare tutt' i Bey, e si pose in una certa indipendenza dalla Porta. Ora dietro le ultime vicende, per le quali Hibraim figlio di Alì fu scaeciato dalla Siria, è ritornato sotto la dipendenza della Porta. L'Egitto sarà tenuto al genio singolare del presente vicerè del suo risorgimento. Intento egli a promuovere le scienze, le arti, ed il commercio, ha spediti varii giovinetti nelle migliori città di Europa per essere istruiti in tutte le cognizioni; ha istallate cattedre di matematica, di fisica, e di lingue nella capitale; ha riformata la sua truppa secondo la tattica europea - La religione dominante è la maomettana. Vi sono però molti Ebrei ed è molto esteso il numero dei Cristiani Cofti, i quali discendono dagli antichi Egiziani, e son chiamati da' Turchi per ironia La posterità di Faraone.

## DELLA COSTA DI BARBERIA.

Sir. La Barberia, o piuttosto la Berberia, comprende la parte settentrionale dell'Africa, e si estende dal gr. 11 circa di long. O. al gr. 25 circa di long. F.

Confini. É bagnata al nord dal mediterraneo; tiene all'est l'Egitto; al sud il gran deserto di Sa-

hara; all'ovest è bagnata dall' Atlantico. .

Popol. L'intiera popolazione si fa ascendere a più di 12 milioni.

Istoria. Questa vasta regione, che prese il nome

di Barberia, o piuttosto Berberia dai Berberes antichi suoi popoli, comprende diversi Stati celebri nell' antichità. Essa incominciando dall' e. conteneva la Libia, l' Africa propria, la Numidia, Mauritania, e parte della Getulia al s. delle precedenti. I Romani in varie epoche ne divennero signori. Verso la metà del V secolo dalla Spagna vipenetrarono i Vandali sotto Censerico loro re, e ne scacciarono i romani; Giustiniano la riconquistò col valore di Bellisario. In seguito se ne impadronirono gli Arabi, e fu governata dai Calisti, i luogotenenti dei quali si resero di poi indipendenti, ed eressero le loro provincie in varii Stati, i quali furono soggetti a varie vicende. Lo Stato di Tripoli fu conquistato dai Turchi, indi dipese dalla Spagna. Cadde di nuovo sotto i Turchi, da' quali gli abitanti si sottrassero, e si clessero un capo col titolo di Der. Tunisi fu dato da Carlo V ai cavalieri dell' ordine Gerosolimitano; indi passò sotto, il Turco', e finalmente formò un governo particolare, alla testa del quale fu posto un Der. Algieri divenne tributario della Spagna, da cui si sottrasse coll'ajuto del corsaro turco Barbarossa, il quale se ne rese padrone. Indi anche esso stabilì un particolare governo sotto un Dey. Un' armata francese ultimamente sotto il re Carlo X, comandata dal generale Bourmont se ne rese padrone, scacciandone il Dey Husseim, e tutt' i Turchi; costrinse anche le reggenze di Tunisi, e di Tripoli a togliere la pirateria, rendendo così libera la navigazione del Mediterraneo. Le armi francesi seguitano al presente di far nuove conquiste assoggettando varie tribù. Lo stato di Marocco fu diviso in varii stati, governati da Sceriffi. Indi questi regni si unirono, e formarono un impero.

Divis. Possiamo perciò dividere questa regione nei seguenti stati andando dall'e. all'o.

I. Il paese di Derna, o Deserto di Barca all'e.

dell' Egitto. Corrisponde a parte della Libia e specialmente alla Cirenaica. Esso è pochissimo abitato, specialmente nell' interno. La parte e. appartiene all' impero Ottomano, e l'o. allo Stato di Tripoli. Derna al n. sul Mediterraneo; Bengasi all'opresso il golfo di Sidre, ant. Gran Sirte, sono regolate da due Bey eletti da quello di Tripoli. Si vuole, che in questo paese fu il celebre tempio di Giove Amonoe.

II. Lo Stato di Tripoli all'o. della precedente (ant. parte della Libia). Esso ha una popolazione di circa un milione, compresi i deserti, e gli stati tributarii, cap. Tripoli sul mare in un territorio meschino, privo di acque, il quale non produce che dattili. Essa è fornita di porto, e di un forte castello. Numera più di 25 m. an., e fa commercio di dattili, stoffe, e zafferano. Inoltre Murzuk al s., cap. del miserabile stato di Fezzan. Il principe di esso è tributario di Tripoli — Gadames al s-o. di Tripoli, città molto ampia pei molti giardini, che contiene, ma poco popolata. Essa è il transito delle caravane, che vanno e vengono dal Sudan.

III. Lo Stato' di Tunisi all'o. di Tripoli, (ant. Africa propria). Questo Stato ha una popolazione di 2 milioni, compresa la parte del Biledulgerid, che gli appartiene, cap. Tunisi sul mare al pendio di una collina, con porto. È molto forte e popolata, poichè numera più di 130 m. ab., i quali passano per i più inciviliti dell' Africa. Vi si fa gran commercio di olio, di ferro, di cera, e di lana. Circa 9 miglia all'o. di Tunisi presso il mare era l'antica Cartagine fondata dai Fenicii, e distrutta da Scipione Africano. Inoltre Porto-Farina al n-o. presso la foce del Megerdah, e Biserta sulle ruine di Ulica.

IV. Lo Stato di Algieri all' o. di Tunisi (ant. Numidia). Questo stato colla parte del Biledulgerid ha circa 2,800,000 ab., cap. Algeri ant. Iom-

nium. Questa città è fabbricata a guisa di ansiteatro al pendio di una collina, sulla quale è la cittadella detta Castello dell'Imperatore. Numera più di 100 m. ab. L'entrata, e l'uscita del porto è difficilissima. La rada è ottima. Si sa commercio di grano, di riso, di legumi, e di canape. Essa col suo territorio è sotto il dominio della Francia, la quale vi tiene un governatore, ed una guarnigione. Inoltre Costantina al se di Algeri sul Rumel con 70 m. aa., era regolata da un Bey tributario del Dey. Inoltre avvi Bugia all'e. di Algieri con porto, e Bona la quale credesi essere l'antica Ippona celebre pel suo vescovo S. Agostino; Orano al s-o. di Costantina presso un golfo. Questo Stato è quasi tutto sotto il dominio della Francia.

V. Lo Stato di Marocco all'o. di Algieri (ant. Mauritania). Questo stato compresa la parte del Biledulgerid ad esso soggetta, numera 6 milioni di abit. Esso è diviso in tre regni divisi in più provincie.

t. Regno di Fez al n., cap. Fez sul Sebue, città molto forte, e molto popolata, giacchè si crede che numeri più di 100 m. an. È fornita di molti magnifici edifizii, e di scuole; ed è la sede di un Musti—
Tanger al n.o. con porto sulla costa merid. dello stretto di Gibilterra, in amena situazione — Salè al n.o. di Fez con porto sull' Oceano, che le vien formato dal fiume Buregreg, il quale la divide. in due. I suoi abitanti sono dediti alla pirateria — Ceutá sullo stretto dirimpetto Gibilterra, vesci, con buon porto, e Melilla fortificata; pel trattato di Lisbona del 1668, furono cedute agli Spaganoli.

Regno di Marocco al s. di quello di Fez, cap. Marocco, città grande, e sede dell' imperatore. La sua popolazione è di 70,000 an. — Mogador con porto sull' Oceano — Mazanan circa 90 miglia al n. di Mogador con porto sicuro.

3. Regno di Sus al s. di Marocco, cap. Taru-

dan, o Sus, città molto commerciante. - Santa

Crux all' o. , fornita di porto.

VI. Il Biledulgerid, o paese di dattari, al s. dei suddetti stati ( ant. Getulia ). Questo paese è poco abitato, ed è diviso tra gli stati di Tripoli, Tunisi, Algeri, e Marocco. Esso abbonda di datteri, e di cammelli.

Monti. Il monte Atlante, celebre nelle favole, altraversa la Barberia dal s-o. al n-e. Celebre è inoltre il monte Abila presso lo stretto di Gibilterra.
Fiumi. Poco considerevoli sono i fiumi di questa

regione. Sono da notarsi il Megerdaii nello stato di Tunisi; lo Schelif in quello di Algieri; il Maluja

in quello di Marocco.

Suoto, c CLIMA. Il suolo negli stati di Marocco, Algeri, e Tunisi è molto fertile, perciò abbonda di grano, olio, vino, erbaggi. Nello stato di Tunisi, verso la parte s., nel deserto di Barca, e nel Biledulgerid a cagione dell'aridità è sterile. Generalmente abbonda di cammelli, c di cavalli, e di altri animali domestici; tra' volatili vi sono le aqui-le, e gli struzzi; i deserti sono pieni di lconi, lcopardi, tigri, jene, e di mostruosi serpenti — Il clima lungo la costa, eccetto all'està, è piutosto temperato. Nel Biledulgerid si sofirono calori eccessivi.

Comm. Si esportano dalla Barberia lana, cera, pelli di bovi, cavalli, muli, olio, datteri, mandorle, marrucchini, zasserano, penne di struzzi,

stoffe di seta, e velluti.

Gov., e Ret. Marocco ha il titolo d'impero, ed è dispoticamente governato. Tunisi, e Tripoli formano due repubbliche aristocratiche militari, le quali sono soltanto di nome, dipendenti dalla Porta. Algieri è occupato dalle armi francesi. Vi sono molte tribù libere, ed indipendenti di Arabi, e di Berberes, le quali abitano nelle vallate, e su dei mon ti. Questi popoli sono chiamati Cabaili, e non riconoscono altro capo, che il loro Sheick. La religione è la maomettana. I Berberes sono idolatri. Gli Ebrei, specialmente nell'impero di Marocco, sono di gran numero.

#### DEL GRAN DESERTO DI SAHARA.

SITUAZ. Il gran deserto di Sahara si estende dal gr. 19 circa O. al gr. 26 circa di long. E., e dal gr. 15 al gr. 31 di lat. n.

Confini. Questa estesissima regione tiene al nord la Barberia; all' est l'Egitto, e la Nigrizia; al sud la Nigrizia, e la Senegambia; all' ovest l'Atlantico.

POPOL. Non è ben conosciuta la popolazione di questo immenso deserto. Si crede che sia di 7 in 800 m. an.

Isronia. L'istoria ce ne offre notizie molto scarse. Si sa, che fu abitata dai Melanogetali, e che il resto era sotto i Caramanti. Si sa ancora, che il romano Impero estese su questi popoli il dominio. Gli arabi in seguito se ne resero padroni, e la nominarono Sahara, cioè Deserto, a cagione delle immense estensioni di scottante arena, e della scarsezza di acqua.

Drvis. Dividesi comunemente in cinque parti, le quali andando da levante a ponente sono Berdoa, Lemta, Terga, Zuenziga, Zenhaga. Non se ne può però dare un'esatta descrizione. I varii viagiatori, ohe in varii tempi pel Senegal, e per altre parti han tentato penetrarvi o vi hanno incontrata la morte, o hanno abbandonata l'impresa. Contiene molte Oasis, delle quali le più fertili sono quelle di Hoden verso l'o. nel Zuenziga, e di Ahir all'e. di Hoden nel Terga. Inoltre è da osservarsi Aghades, cap. del piccol regno di Asden.

Sulle coste bagnate dall'atlantico i francesi posseggono Arguin al s. del capo Blane, piccola isola con un forte - Portendile al s. piccolo porto, ove

i Mori fanno gran commercio di gomma.

Suolo e Clima. Il suolo è sterilissimo. Nel Berdon, che è meno secco si raccolgono i datterii; nel Terga vi è qualche pascolo, e vi si raccoglie la manna. Il Zuenziga abbonda di sale. Vi è grande numero di animali selvatici, e specialmente di leoni, tigri, leopardi e struzzi. Il clima è caldissimo.

Gov. e Rei. Le Oasis formano per lo più stati indipendenti. Varie Tribù però dipendono dall'impero di Marocco. I naturali del paese i quali son brutali, e feroci, sono idolatri; gli Arabi sono maomettani.

### DELLA SENEGAMBIA.

SITUAZ. La Senegambia, così detta perchè bagnata dai due fiumi Senegal al n., e Gambia al s., giace tra il gr. 8 circa, ed il gr. 18 di lat. n., e tra il gr. 19 circa, ed il gr. 10 di long. O.

CONF. Tiene al nord il Sahara; all' est il Soudan;

al sud la Guinea; all' ovest l'Atlantico.

Por. La popol. si crede essere più di 8 milioni. Div. La Senegambia contiene un gran numero di Stati variamente regolati, ed abitati da diversi po poli, tra i quali distinguonsi i Fulahi, o Fellani al n. lungo il Senegal, i Josi nel mezzo, i Felou-

pi al s. , i Mandingui all'e.

I luoghi da osservarsi sono Cayor, o Embaur al n. presso un lago, che riceve le acque dalle inondazioni del Senegal. È sede di un re, che ha il titolo di Damel — Goumel al s. di Gayor presso il Senegal, cap. del regno dei Fulahi — Medina al s. della precedente, residenza del re di Ulli, appartenente ai popoli Mandingui.

Possessioni degli europei. I Francesi posseggono l'isoletta di S. Luigi presso la foce del Senegal. Ha un forte, ed è la principale colonia francese in que-

sto paese — I Portoghesi hanno Gàchao, presso l'imboccatura del San Domingo, alquanto fortificata, e residenza di un governatore — Gl' Inglesi hanno una colonia sulla riva meridionale della Sierra Leona. In Freetown, piccola città, avvi una scuola di cadetti, in cui s'insegnano le matematiche, l'arabo, e l'inglese. Kington poco lungi da Freetown è stata fabbricata dagl'inglesi nel 1809.

Fiumi. I principali fiumi sono il Senegal, e la Gambia, i quali nascono dalle montagne di Sierra Leona, scorrono dall' e. all'o., c si scaricano nel-

l' atlantico.

Suolo, e Clima. Il suolo è fertile. L'agricoltura è molto bene eseguita da varii popoli, e specialmente dai Foulans. Il clima è molto caldo, e l'aria non tanto sana.

Comm. Il paese dei Mandingui è il più incivilito, e il più industrioso, ed esercita il maggior commercio. Si esportano da questa regione cera, gomma, pelli di tigre, penne di struzzo, ambra, avorio, ec. e tempo fa vi si faceva quello degli schiavi.

Gov., e Ret. Il governo non è lo stesso in tuti i popoli ; in alcuni è nonarchico assoluto, in altri è fimitato, in altri è repubblicano — La Religione in alcuni popoli è un maomettanismo misto di pratiche idolatre, in altri è il feticismo.

## DELLA COSTA DELLA GUINEA.

SITUAZ. La costa della Guinea, che si pretende essere stata conosciuta dagli antichi col nome di Etiopia Occidentale, sotto il qual nome si comprendeva anche la Senegambia, si estende sino al gr. 8 di lat. n., ed al gr. 12 di lat. sud.

Conf. Essa tiene al nord la Senegambia, ed il Sudan; all'est le terre incognite: al sud la costa dei Cimbebas: le coste o., e le sud sono bagnate

dall' Atlantico.

Por. Si vuole che la popolazione oltrepassa i no milioni.

Div. Si divide la Guinea in alta e bassa, suddivisa in gran numero di Stati.

Nella Guinea alta, o superiore, si osservano,

andando dall'o, all'e.

I. La Costa de' Grani, o di Malaguetta. In essa si raccoglie gran quantità di pepe. Il commercio sta in mano degl'Inglesi ed Olandesi.

II. La Costa di avorio, così detta pel gran com-

mercio, che vi si fa di denti d'elefanti.

III. La Costa d'oro, così detta per la gran quantità di polvere d'oro, che vi si raccoglie. In essa al n.e. del capo delle tre punte vedonsi il Forte S. Giorgio della Mina appartenente alla monarchia dei paesi bassi, e Capo Corso al n.e. del detto, appartenente agl' Inglesi, residenza del Governatore. Verso il n. è il paese degli Ascianti o Ashantee popoli bellicosì.

IV. La Costa dei Schiavi, così detta pel gran commercio di schiavi, che vi si faceva. In essa vedesi Cristiansburgo, forte all'e. della Volta sede del Governatore Danese.

V. Il Kegno di Benin, cap. Benin sulla Formosa, città popolata. Questo regno è il più poten-

te dell' alta Guinea. Commercia di pepe.

Nella Bassa Guinea calando dal n. al s. vedonsi: I. Il Regno di Loango, cap. Bansa-Avari, o Loango, presso la costa. Questo regno ne ha moltia se tributarii.

II. Il Regno di Congo diviso dal primo pel Zaira, o Barbela; cap. S. Salvatore presso il detto fiume, sebbene il Re abbia l'ordinaria sede in Pemba sul Loze al s. di S. Salvatore. Questo regno è il più potente della Bassa Guinea, ed è tributario de' Portoglesi.

III. Il Regno di Angola anche tributario de' Por-

toghesi, i quali vi posseggono S. Paolo di Loanda,

città vesc. con porto fortificato.

IV. Il Regno di Benguela soggetto a Portoghesi, i quali ivi posseggono S. Felipe de Benguela con

porto ed un forte.

Monti, e Fiumi. I principali monti sono le montagne di Kong al n. tra la Guinea, ed il Sudan. Sierra-Leona tra la Guinea alta, e la Senegambia—I principali fiumi sono il Niger, come oggi si vuole, il quale nasce dalle montagne di Kong al n., prende il cammino e. ed indi il s., e si scarica nel golfo di Benin; il Volta, e la Formosa nella Guinea alta, il Zairo, che è pieno di coccodrilli, e cavalli marini, ed il Guanga nella bassa.

Suoto, e Clima. Il suolo in alcuni luoghi è arenoso e sterile; in altri è fertile, e l'agricoltura vi è florida. Vi si raccolgano grani, datteri, canne di zucchero, cassia ec. Abbonda di elefanti, tigri, scimie, e serpenti. Il clima è molto caldo, viene perè temperato dalle piogge, e da venti freschi.

COMM. Si esportano da questi paesi pepe, sale, oro, avorio, zuccheri, pelli di varii animali, le-

gni di tintura, ed olio di palma.

Gov. e Rel. Il governo per lo più è monarchicoassoluto. In alcuni paesi è limitato il potere de' Capi, ed in altri è aristo-dispotico — La religione generalmente professata è il Feticismo. La religione Cattolica ha molti seguaci nel Congo, ed in quasi tutta la Bassa Guinea.

#### DELLA CAFRERIA.

Situaz. La così detta Cafreria (1) comprende tutta la parte sud dell'Africa, estendendosi dal gr. 8 circa sino al gr. 35 circa di lat. sud.

<sup>(1)</sup> Cafri ossia miscredenti furono chiamati dagli Arabi tutti coloro, che non erano maomettani, perciò la voco Cafreria, ossia paese de miscredenti non converrebbo solo a questa parto dell'Africa.

Cons. Essa tiene al nord la Bassa Guinea, le terre incognite, ed il Zanguebar, il resto è bagnato dai due Oceani Indiano all'e., ed Atlantico all'o.

Porol. Si vuole che la popolazione di questa regione oltrepassi i ro milioni.

Divisione. Può dividersi in Cafreria propriamente detta (1), in Paese degli Ottentotti, ed in Co-

lonia del capo, o Africa Inglese.

1. La Cafreria propriamente detta comprende tutta la parte meridionale dell' Africa, ed è divisa in varii stati, de quali i principali sono — Il Paese dei Cimbebi, o Cimbebasia, che si estende lungo la costa ovest — Le Tribh di Boushouanas, e di Hambouanas, nel centro. — L' Impero del Monomotapa, che si estende sulla costa est, è il più conosciuto, ed il più potente di questa regione. La cap. è Zimbaoe sul flume Zambazé in cui risiede l' Imperatore — I due forti Tetè e Sena sullo stesso fiume di quà e di là del Zambazé, appartengono ai Portoghesi. Appartiene anche ai Portoghesi Sofala presso la foce del flume dello stesso, nome. Essi i hanno un forte che loro è di grande importanza pel commercio colle Indie, e colla Cafreria.

2. Il Paese degli Ottentotti al s. della Cafreria. Esso è diviso in varie Tribù, le quali hanno i loro

capi, e non hanno fissa dimora.

3. La Colonia del Capo, o Africa Inglese; la quale si estende sino al Capo di Buona Speranza quale si estende sino al Capo di Buona Speranza puesto Capo fu così chiamato dai Portoghesi, che lo scovrirono. Gli Olandesi vi formarono un nuovo stabilimento, che estesoro molto dentro terra. Finalmente tutto questo territorio è passato sotto gl' Inglesi. La città principale è quella del Capo. Esse la residenza del Governatore generale, e numera

<sup>(1)</sup> Si è fatta questa divisione in ragione delle lingue diverse. Si è dato il nome di Cafreria a quelle nazioni, che sono legate insieme con una lingua comune.

circa 18 m. an. I vascelli, che vengono dalle In-

die, sogliono ivi fermarsi.

Monti, e Fium. Varii rami di monti attraversano questa regione, i quali son coverti di boschi. I fiumi da notarsi sono l' Orange, che attraversa il paese degli Ottentotti, e si scarica nell' Atlantico, il Zambezè, che divide il Monomotapa dalle terre incognite, e dal Zanguebar, e si versa nell'Oceano indiano.

Sudlo, e Clima. Il suolo in alcuni luoghi è fertile; l' agricoltura non vi è molto esercitata, specialmente dagli Ottentotti, i quali menano una vita piuttosto selvaggia. — Il Clima è vario.

Comm. Si esportano da questi luoghi, oro, pelli,

pappagalli, e specialmente i vini del Capo. Gov. e Rez. Questi popoli son divisi ordinariamente in Tribù, e vivono indipendenti — La religione è generalmente il Feticismo. Negli stabili-

menti Portoghesi vi son dei Cattolici.

#### DELLE COSTE DI ZANGUEBAR, E DI AJAN.

SITUAZ. Le coste di Zanguebar e di Ajan si estendono sull'Oceano indiano dal fiume Zambezé al sud sino allo stretto di Babel-Mandeb al nord. All'ovest hanno le terre incognite, e parte dell'Abissinia.

Divis. Queste coste non ben conosciute sono di-

vise in varii stati di diversa estensione.

Nel Zanguebar, che dal Zambezé si estende sino al fiume Quilmanei, sono da notarsi — Melinda, ch' è la più settentrionale, con porto sull'Oceano. Essa è ben popolata, è la più mercantile di questa costa — Mombaza al sud della detta, città ragguardevole. — Mozambico al sud della precedente su di un'isola, città grande, forte, e fornita di buon porto. Essa è in potere dei Portoghesi.

Nell' Ajan, che si estende sino allo stretto di Babel-Mandeb sono da osservarsi — Brava, con por to, capitale di una repubblica tributaria dei Portoghesi — Madagoxo al n-e. all'imboccatura di un fiume dello stesso nome, cap. del regno di Madagoxo — Arsagureb o Aucagurel al n. sull'Havaz, capitale del potente Stato di Odel; è residenza del Re — Barbera, e Zeilah, con porto presso lo stretto di Babel-Mandeb.

MONTI. La Catena dei Lupata, detti anche la Spina del Mondo, dividono nell'interno queste coste dalle terre incognite.

FIUMI, I principali fiumi sono il Zambeze o Quilimane presso Melina nel Zanguebar, cd il Djuba o Juba nella costa d'Ajan.

Suolo e Clima. Il suolo in tutta questa costa è fertile, in molti luoghi del Zanguebar è paludoso. Vi si trovano però dei pascoli, e vi si raccoglie il grano. Nell'Ajan si trova gran numero di montoni, e di vacche. Nel Zanguebar abbondano gli elefanti. Il clima è molto caldo.

COMM. Si esportano polvere d'oro, denti di elefanti, incenso, ambra grigia.

Gov. e Rel. Il governo è generalmente monarchico dispotico. In Brava è repubblicano-aristocratico. La religione maomettana è la più estesa. Alcuni popoli sono idolatri. Negli stabilimenti Portoghesi osservasi la Cattolica Romana.

#### DELL'ABISSINIA.

SITUAZ. L'Abissinia anticamente conosciuta col nome di Etiopia-Orientale, è posta al nord-ovest della costa di Ajan, ed al sud-est della Nubia; al nord-est è bagnata dal mar Rosso, e confina colla Trogloditide. I suoi confini al sud-ovest non son ben conosciuti.

PoroL. Si fa ascendere la popolazione di questo

paese a 3 milioni.

Drvis. L'Abissinia prima formava un potente impero diviso in più provincie. Ora comprende il regno di Tigrè al n.; di Amhara col Gondar nel mezzo; la Confederazione dei Galles al s.—Gondar al n-e. del lago Dembea, un tempo residenza del Grand-Negus, è piuttosto un campo di tende, che una città. Al n. di Gondar vedonsi gli avanzi dell'antica Azuma. Dopo la distruzione di questa cità non rimasero nell'Abissinia, che villaggi. Le tende si trasferiscono da luogo in luogo ne'diversi tempi.

Monri, e Fiumi. L'Abissinia è piena di montagne, alcune molto alte. Il principale fiume è il Bah-

rel-Azrek influente del Nilo.

Suolo, e CLIMA. Il suolo è generalmente fertile. Vi si raccolgono grani, cassia, aloè, ce. Abbonda di animali feroci, e specialmente di jene. Il clima è molto caldo nei mesi, che non piove, cioè da settembre ad aprile.

Comm. Gli Egiziani, e gli Arabi estraggono da

questo paese pelli, oro, scimie, spezierie.

Gov. e Rez. Il governo è dispotico nei regni di Gondar, e di Tigrè; è limitato tra i Galles. Hibrain Bascià figlio del vicerè d'Egitto è il governatore del l'-Abissinia destinato dalla Porta. La Religione più estesa è la greca-scismatica della setta di Eutichtet, accompagnata da alcune pratiche ebree, cioè la circoncisione, e la solennizzazione del sabato. Vi sono anche molti idolatri, giudei, e maomettani.

#### DELLA NUBIA E DELLA TROGLODITIDE.

SITUAZ. La Nubia colla Trogloditide sono poste tra i gradi i i e 20' di lat. n., e presso a poco tra i gr. 52 e 37' di long, E.

CONF. Questa regione ha l'Egitto al nord; il mar

Rosso all'est; l'Abissinia al sud; la Nigrizia, o Sudan all'ovest.

Pop. La Nubia colla Trogloditide si stima, che

abbiano circa 2 milioni di an.

Divis. La Nubia che giace all' o. della Trogloditide, è divisa in Nubia Ottomana al n., ed in Nubia Indipendente al s.

Nella Ottomana si osserva Ibrim sul Nilo.

Nella Indipendente, la quale è divisa in più stati, osservansi Dongola al s. d'Ibrim sul Nilo, capdi un regno di tal nome—Sennar al s. di Dongola, presso il Bahrel-Azrek, città grande, capun regno dello stesso nome, detto anche di Tungi— Cobben al n-o. di Sennar, cap- del Darfoun.

La Trogloditide posta all' e. della Nubia è divisa in più stati, tra quali osservasi quello di Matzua presso l'Abissinia, il quale dalla capitale prende il

nome.

Monti, e Fiumi. Dal s. al n. è attraversata la Nubia da una catena di monti, i quali al s. dividono il Darfour dal Cordosan — Il fiume principale è il Nilo con i due suoi affluenti Bahr-El-Abiad, ed il Bahr-El-Arek.

Suolo, e CLIMA. Il suolo della Nubia è arido; esso è coltivato presso il Nilo; produce grani, canne da zucchero, tabacco, e il legno sandalo. Abbonda di animali feroci. — Il clima è molto caldo in alcuni mesi, nel tempo delle piogge l'aria è malsana.

Comm. Si trasportano dalla Nubia avorio, polvere d'oro, il legno sandalo ec.

Gov., e Rel. Il governo è monarchico-dispotico — La religione è la maomettana. Vi sono degl' idolatri, e degli ebrei.

## DELLA NIGRIZIA, O SUDAN.

Situaz. La Nigrizia, quasi del tutto ignota agli antichi, e non ben conosciuta al presente, è una vastissima contrada, che giace tra il gr. 7 e'l 25 di lat. n., e tra il gr. 7 di long. O. e'l 25 di long. E. E così detta dal fiume Negro, che la bagna, e dal colore degli abitanti. Siamo tenuti ai tre coraggiosi inglesi Oudney, Clapperton, e Denham, i quali essendo penetrati nell'interno della Nigrizia fecero varite, ed utilissime scoverte, specialmente nel regno di Bournou.

Conf. La Nigrizia tiene al nord il deserto di Sahara, e parte dell'Abissinia; al sud le terre incognite, e la Guinea; all'ovest la Senegambia, e 'I Sahara.

Pop. Si sa ascendere la popolazione di questa este-

sissima regione a circa 26 o 27 milioni.

Drvis. La Nigrizia è divisa in più Stati; e secondo le ultime relazioni par che sia certa l'esistenza di 3 grandi imperi, cioè. di Bambara all'o., di Houssa all'e. del detto, e di Bournou al n.e. di Houssa, oltre ad altri stati indipendenti di minore estensione.

Le città da notarsi sono Tomboucton al n. del Negro nell'impero di Bambara, cap. di un regno dello stesso nome : è l'emporio di tutto il commercio dell'Africa centrale. Annualmente giungono in essa tutte le caravane dalle coste della Barberia, dall' Egitto, e dalla Senegambia; lat. 17 circa, long. 16 dal merid, dell' isola del Ferro come si crede -Sakatou al s-e., residenza del Sovrano dei Fellati Bello II, principe straordinario in questi paesi per l'amore, che ha di acquistar cognizioni. Egli ha aderito all' Inghilterra per l'abolizione della tratta dei Negri - Bussa verso il s-o., nel fiume della quale morì Mumg-Park - Houssa al s-e. della precedente anche presso il Negro, cap. dell'impero di tal nome. Si vuole, che sia grande, molto popolata, e. mercantile, e che i suoi abitanti superino gli europei nel rendere malleabile il ferro, e nel raffinare l'acciajo - Bournou detto Karnee da Danville

al n-e. sul Zampagne nell'impero di tal nome, la

quale si vuole anche vasta e popolata.

I suddetti viaggiatori riferirono, che la cap. del Bournou è detta Birnie posta sulla sponda o. dal lago Tshad, o mare interiore, e che è molto popolata. Bahr-el-Albiad al s. sul fiume di tal nome, che

è il vero Nilo, cap. del regno dei Schillouks, la

quale è indipendente.

Monti, e Fium. Le Montagne della Luna dividono questa regione dalle terre incognite, e le Montagne di Kong la dividono dalla Guinea. Inoltre le Montagne di Granito, scoverte dai tre detti inglesi nel regno di Bournou, le quali si diriggono verso l'o. - I fiumi principali sono il Negro, e dicesi aver la sua origine ne monti Kong, che scorre al n., indi all'e., ed al s., e si scarica nel golfo di Benin. Il Nilo, o Bahr-el-Albiad, che sorge dalle montagne della Luna, ed attraversa il regno dei Schelouks. Il maggior lago è il Tchad, o Tsad, il quale occupa il centro del regno di Bournou, ed è quasi un terzo meno del mar Caspio. In esso si versano tutte le acque, che scorrono dal n., dal s., e dall' o.; le sue sponde sono coltivate ed abitate . come quelle del Niger.

Suolo, e CLIMA. Il suolo è per lo più arido. Vi sono però molti luoghi assai fertili. Vi si raccolgono grani, cotone, datteri, varie specie di gomme; vi si trovano ambra grigia, polvere d'oro, ed avoirio, delle quali cose fa commercio. Vi abbondano gli auimali feroci. Gli elefanti sono comuni intorno al lago Tchad, o Tsad, e nelle isole, che in se racchiude : vi si osservano ancora i coccodrilli, e gl' ippopotami. Il clima è caldissimo; ma sano.

Gov., e Rel. Il governo è dispotico. Vi sono pero de'regui, ne'quali sembra esser limitato. La religione è generalmente la maomettana. Alcuni paesi

sono idolatri.

SITUAZ. Per terre incognite dell' Africa, intendiamo tutta la vastissima contrada, che giace tra la Nigrizia al n.; le coste di Ajan, e di Zanguebar all' e.; la Cafreria al s., la Guinea all' o. Niuna cossi di preciso, e di certo può dirsi di questo paese. Si as solamente che varie potenti nazioni poco o nulla civilite, e per lo più crudeli vi hanno formati vasti imperi. Tra queste nazioni le più bellicose, e feroci sono i Gagas o Saggas; essi sono antropofagi, e fanno continue scorrerie nel paese di Congo, nel Monopotapa, ed in tutti i luoghi vicini. I Maravi non sono meno feroci dei primi.

## DELLE ISOLE.

Le isole principali, che geograficamente appartengono all' Africa sono alcune nell' Atlantico, ed altre nell' Oceano Indiano.

altre nell'Oceano Indiano.
Nell'Atlantico incominciando dal n. al s. sono

1. Il Gruppo di Madera, ant. Isole purpurarie, all'o. di Marocco solto il gr. 33 circa di lat., n.
Esso è formato dall'isola Madera, e da tre altre minori. Furono scoverte da un gentiluomo inglese. Ma
nel 1479, se ne impadroni la monarchia portoghese, cui oggi appartengono — Madera, la più grande, e florida: il suo vino è molto privilegiato —
Funchal è la cap., città commerciante, con vescovo, e con buona rada.

2. Le Canarie, anticamente Isole fortunate all'o, del Sahara tra il gr. 27 e'l 29 di lat. n. Esse sono al numero di 7, ed appartengono agli Spagunoli, i quali vi approdarono verso il principio del XV secolo. Teneriffa è celebre pel suo Picco montagna altisssima della classe de'vulcani. La cap. e Santa-Croce ben fortificata con porto, residenza del governatore generale dell' Arcipelago. Le altre sono Palma al n-o. di Teneriffa — L'isola del Ferro, la più occidentale, celebre per avervi i geografi francesi fissato il primo meridiano — Canaria al s-e. di Teneriffa — Lacerota, Forte-ventura le più orientali. Il suolo di queste isole è fertile: Vi si raccoglie grano, oglio, ed anche gran quantità di zucchero, e molto stimati sono i vini; i canarii vi sono in gran quantità. Il clima è temperato nell'interno, e caldo sulle coste. La religione, che vi si professa è la sola Gattolica.

3. Le Azones, che altri attribuiscono all' America. Esse sono sotto il gr. 30 di lat. n. al numero di 9, ed appartengono ai Portoghesi. Angro sul-l'isola Terceira, con porto, è la cap. Sono soggette a tremuoti continui per i vulcani. Sono fertili in biade, ed in vino.

4. Le isole di Capo verde, così dette perchè poste dirimpetto a questo Capo, che è nella Senegambia. Sono situate tra il gr. 14, e il gr. 18 di lat. n., al numero di 20, e son possedute da' Portoghesi, i quali le scovrirono nel 1460. S. Jago posta al s., è la maggiore. Il principale suo borgo è Praya con buon porto, è residenza attuale del governatore portoghese, da cui dipendono tutt'i possedimenti portoghesi del continente africano. Le altre che meritano da notarsi sono S. Nicola, che è la più grande dopo S. Jago — Fuego, che è un vulcano. Il suolo non è molto fertile. L'aria è caldissima, ed in alcune è poco sana.

5. Le isole Bissagos dirimpetto alle foci del Rio Grande, e del S. Domingo. Esse sono molte, e son soggette a Principi Negri indipendenti. In Bissao, ch'è la maggiore, i Portoghesi hanno un villaggio con un forte — In Bulama vi è una colonia inglesse.

6. Le isole della Guinea, così dette, perchè si-

tuate presso la costa della Guinea. Le più importanti sono Ferdinando Pò la più n., ed Annobon la più s., le quali sono nominalmente soggetto agli spagnuoli, giacchè i Negri si sono resi indipendenti — L'isola del Principe, e l'isola di S. Tommaso poste nel mezzo appartengono alla monarchia portoghese.

7. S. Matteo all' o. di Annobon sotto il gr. 2

di lat. s., è occupata da Portoghesi.

8. L'isola dell' Ascensione al s. di S. Matteo sotto il gr. 8 di lat. Essa è occupata dagl'inglesi, i quali vi hanno fabbricato ultimamente il forte

Cockhburn , ha un buon porto.

9. L'isola S. Elena al s-e. della precedente sotto il gr. 17 di lat. s., così detta perche fu scoverta dai portoghesi nel 1502 nel giorno di S. Elena. Essa è in potere degl'inglesi. Il governatore risiede in James-Town, piccola città composta di una sola strada. Quest'isola ha una circonferenza di 28 miglia, ed è un ammasso di montagne coverte di grandi alberi, e specialmente di ebano. Le valli sono in qualche maniera fertili. In essa fu custodito, e morì Napoleone Buonaparte. Sulla montagna detta della Scala è stata edificata una specola, la quale gioverà ai progressi dell'astronomia.

Le principali isole dell' Oceano Indiano andando

dal n. al s. sono

1. Socotora al n-e. del capo Guardafui. È governata da un Re particolare dipendente dall' Emir di Mascade: abbonda di datteri, dei quali fa gran

commercio; ora è in potere degl' inglesi.

2. Il Gruppo delle Seyehelles al s. di Socotora sotto i gr. 4 e 5 di lat. s. La principale è Mahe, ove in abbondanza si raccolgono i chiodi di garofano, e la noce moscada. Esse dai francesi furono cedute all' Inghilterra nel 1814.

3. L' Arcipelago dell' Ammiraglio al s-o. delle

dette tra i gr. 5 e 7 di lat. s. Appartengono ai Portoghesi.

4. Pemba, Zansibar, Monfia, presso la costa

del Zanguebar.

5. Le Comore all'entrare nel canale di Monzambico tra i gr. 11 e 14' di lat. s., scoverte da' Portoghesi. Sono 4, soggette parte a principi idolatri, e parte a maomettani. La più grande è Comora, che ha dato il nome al gruppo. Dopo di essa è Anjouan al s-e. di Comora, e Mavotta.

6. Madagascar detta dai Portoghesi S. Lorenzo, e dai Francesi Dauphin, una delle più grandi isole del globo. Essa è divisa dal continente pel canale di Mozambico, ed è posta tra i gr. 12 e 26 circa di lat. s. Gli abitanti, che si vogliono numerosi sono Africani, ed Arabi, i primi idolatri, ed i secondi maomettani. Sono feroci, e non soffrono, che vi si stabiliscono altre nazioni. L'isola è divisa in varii Stati, e conta 3,000,000 di an. I luoghi da osservarsi sono Mounzenbaye al n. sulla costa o. cap. del regno dei Seclaves, città commerciante, con porto - Foulpointe sulla costa e. nel paese Bestimesseras, con porto, ove si è riunito tutto il commercio degli europei. Il suolo di quest' isola, eccetto le spiaggie, è molto fertile. La natura supplisce alla pigrizia degli abitanti. Vi si raccoglie in abbondanza l'indaco, il cotone, la canape, il mele.

7. Borbone all' e. di Madagascar tra il gr. 74 di long., ed il gr. 22 di lat. s. Essa è detta anche Isola della riunione, ed appartiene alla Francia. Fu scoverta da un Portoghese della casa di Moscarenhas; produce riso, caffe, che passa pel migliore dopo quello di Moka. S. Denis al n-e.

dell' isola è la capitale.

8. L' isola di Francia al n-e. di quella di Borbone. Essa giacc sotto il gr. 21 di lat. s., era prima detta Maurizio, ed apparteneva alla Francia la quale nel 1814 la cedè all' Inghilterra. È piena di alti monti coverti di verdi alberi, e vi si racceglie indaco, cotone, grano, riso, tabacco, noce moscada, caffe, zucchero, cannella, e chiodi di carofano. Porto Luigi al n. dell'isola è la residenza del governatore.

 Rodrique all' e. della precedente sotto il gr. 80 circa di long. Fu dalla Francia ceduta all' Inglillerra nello stesso anno 1814. Le numerose tartarughe marine, che vi si prendono la rendono im-

portante. Essa è quasi deserta,

10. Kerguel detta da Cook Terra della desolazione, è sterile, e deserta.

# DELL' AMERICA.

Sir. I limiti dell'America al n. non sono ben conosciuti. Compreso il Groenland, che ora giusta le relazioni dei celebri viaggiatori Parry, Mackenzie, Hearne, e Franklin pare che sia una vastissima isola divisa dal continente, e principiando dala punta più conosciuta di esso, l'America si estende dal gr. 80 circa di lat. n. al 55 e 40 di lat. s., e dal gr. 208 al 353 circa di long. dal merid. del Pisola del Ferro. Contandosi poi dallo stretto di Barrow scoverto dal capitano Parry nel 1820 il continente Americano si estende sino al gr. 74 di lat. n. Giace perciò sotto le zone fredda e temperata settentrionale, torrida e temperata metidionale.

CONFINI. L'America è bagnata al nord dall' Oceano Artico; all'est dall' Oceano Artico, e dall'Atlantico; al sud dallo stesso Atlantico; all'o. dal Gran-

de Oceano.

I signori Dease e Simpron sono riusciti a conoscere l'esistenza di un passaggio al n-o. tra l'atlan-

tico, e'l pacifico.

Sup. e Por. L'intiera superficie dell'America si stima di più di 12 milioni di miglia, con una popolazione di circa 42 milioni. Quindi è minore del continente antico, ed è più grande di ciascuna par-

te di questo.

Isronia. L'America fu scoverta nel 1492 da Cristoforo Colombo Genovese, il quale sotto Ferdinardo V re di Spagua concepì l'ardito disegno di giungere alle Indie per mare dalla parte di Occidente, mentre i Portoghesi tentavano la strada di Oriente. Questo celebre italiano con tre navigli Spagnuoli dopo un penoso viaggio ginnse a scoprire le isole dette Lucaye, e le chiamò Indie occidentali, credendo che formassero parte delle Indie, ed in altri viaggi scoprì il continente meridionale. Nel

1499 Americo Vespucci Fiorentino, approfittandosi delle fatiche del Colombo, vi giunse, se ne attribuì la scoverta, e questo nuovo continente fu detto America dal suo nome. Oltre però agli Spagnuoli, i quali sotto varii Comandanti vi fecero dello grandi conquiste, molte altre Nazioni Europee vi penetrarono in diverse epoche, e si resero padroni di diverse parti, sicche ora l'America può soffire la seguente divisione.

Div. L'America abbraccia terra ferma, ed isole. La terra ferma, che è formata da due continenti uniti per l'istmo di Panama, uno detto America Settentrionale, e l'altro Meridionale detta ora

Columbia . comprende

1. L'America Danese, che abbraccia il Groenland.
Capitali

2. La Ingles als., il Labrador. ... ... la Nuova Galles. ... Fort Jork che abbraccia ... ... Il Canadà ... ... ... Quebek il Nuovo Brunswik ... Brunswik ... la Nuova Scozia ... ... Halifax 3. L'America Russa al n-o. del-

Messico . . . . . Mes la Guatemala coll'Hon-

5. L' America Spagnuola che comprende-

la Terra Ferma o re- SS. 18 Fe di gno di Granata. . . | Bogota il Caracas. . . . . Venezuela il Perù alto e basso . Lima il Regno di Buenos-aeres Buenos-aeres il Paraguai . . . . Assunzione

duras e'l Jucatan. Guatemala

il Chili . . . . . . S. Jago

Inoltre la Spagna estendeva il suo dominio sino allo stretto

Magellano. . . . . . . . . . . .

6. L'America Portoghese, che comprende il Brasile . . . . . . . Rio Janiero 7. L'America Francese, o Gujana francese al nord del Brasile . . . . Cajenne

8. L'America Olandese, o Gujana

Bisogna finalmente aggiungervi le isole, le quali appartengono per lo più alle diverse suddette nazioni.

MARI, GOLFI, e STRETTI, L' Oceano Atlantico entrando tra l'America Danese, e l'Inglese vi forma verso il n. l'impropriamente detto stretto di Davis, ed indi la Baja di Baffin, ed internandosi verso l'ovest lo stretto di Hudson, e calando al sud la baja di Hudson, ed indi quella di James, e verso il nord lo stretto di Barrow. Nella stessa America Inglese forma il gran Golfo di S. Lorenzo. Penetrando poi tra le numerose isole, che sono tra i due continenti forma il mar delle Antille, il golfo o piuttosto il mar del Messico al n., di Honduras al sud, ed il Mar dei Caraibi, così detto dai selvaggi, i quali ora occupano ancora alcune delle Antille. Passando poi tra l'estremità dell'America meridionale, e la Terra del Fuoco forma lo stretto Magellano, pel qual si entra nel Grande Oceano. - Il Grande Oceano entrando tra il continente, e la lunga penisola di California nell' America Spagnuola forma il mar Vermiglio, o Golfo di California. Indi separando l' America dall' Asia forma lo Stretto di Behring. CAPI. Tra i Capi i principali sono il Capo Clace, che è il più settentrionale nell'Oceano Artico, i Capi S. Rocco, e S. Agostino nell' America Portoghesa, i quali sono i più orientali, il Capo Horn nella Terra del Fuoco, il Capo S. Luca nella California.

Monti. Le principali montagne sono le Cordigliere, o Andes, che si estendono dal nord al s. nell'America meridionale, e gli Apalaghi, o Allegani, che dal sud-ovest al nord-est attraversano gli Stati uniti.

Vucani. Numerosi e terribili sono i vulcani tanto nel continente, che nelle isole d'America. I più noti, ed elevati nel continente sono quelli di Orazaba nel Messico, di S. Giacomo di Guatemala nel Guatemala, di Sotara a piè del quale è Popayan nella Nuova Granata; di Arequipa nel Perù.

Fium. I principali fiumi sono nell'America n. il fiume S. Lorenzo, che ha corto camino, ed è 90 miglia largo nella sua foce, ed il Mississipi, o Missori, che ha 1800 miglia di corso. Nell'America sud il fiume della Amazoni, o Maragnone, che ha 2400 miglia di corso; ed il Rio della Plata, che si può navigare da grosse navi per 960 miglia,

LAGHI. I principali laghi sono nel continente n. il lago Schiavo, o Slave, che è 160 miglia lungo, il Vinnipeg, lungo 158 miglia, ed 80 largo; i laghi Superiore, Urone, Michinga, Eriè, ed Ontario che si comunicano, e formano una specie di mare interno di acqua dolce. Nel sud il Maracaibo, ed il Titicaca.

## DELL' AMERICA DANESE.

SITUAZIONE. L'America Danese comprende il Groenland, ed alcune delle Antille, delle quali a suo luogo — Il Groenland, o Terra verde, per-

244 che pieno di pascoli, è la parte più settentrionale dell'America. Questa immensa regione, che si giudica una grande isola si estende dal gr. 60 circa al gr. 80 circa, secondo credesi di lat. nord. Fu scoverta nel Q82.

Conf. I confini del Groenland non sono ancor conosciuti al n.; all' e. è bagnato dall'Oceano Artico; e dall' Atlantico; al s. dall' Atlantico; all' o. dallo stretto di Davis, e dalla Baja di Baffin.

Sur., e Por. Come questa regione non è ben conosciula interamente, non se ne può assegnare un esatta superficie e popolazione. Si crede che l'intiera popolazione, comprese le isole, sia di 53,000 ab. Secondo il Capitano Grah, il quale navigò lungo la costa e. la popolazione in una patte di essa ascende a Goo individui che si vuole discendenti dai Norvegiani, e che differiscono dagli Esquimau x. Essi adorano due esseri uno buono ed uno male, e conservano alcuni vestigii del Cristianessimo.

Drvis. Gli stabilimenti Danesi sono divisi in due Ispettorati. Piccoli e miserabili sono i luoghi, soggiorno della tristezza — Godthaab è la più antica colonia Danese. Lat. 64 e 10°.

Suolo e Clima. Il suolo è abbondante di pascoli, ed è fertile non ostante la grande rigidezza del clima.

COMMERCIO. Si esportano dal Groenland pelli di cani marini, pesci secchi e salati, olio di balene, delle quali abbondano quei mari, e specialmente la Baja di Baffin, ove si prendono.

Gov., e Rel. Il governo è quello di Danimarca — La religione è la luterana. Vi sono de' selvaggi naturali del paese. Sit. L'America Inglese si estende dal gr. 43 circa al gr. 70 di lat. n.; e dal gr. 250 al gr. 328 di long, dal merid. dell'isola del Ferro (1).

Conv. Questa immensa regione è baguata al nord dal glaciale Artico; all'est dall' Oceano Atlantico; al s. confina cogli Stati uniti; all'o. tiene il gran-

de Oceano e l' America Russa.

Sur., e Por. Non può assegnarsi con precisione la superficie di questa regione, non essendo pienamente conosciuta. La popolazione nè anche è precisa, giacchè specialmente la costa ovest è abitata da nazioni indipendenti. Comprendendo tutti gli stabilimenti, che gl'inglesi hanno nell'America, la popolazione si fa ascendere a circa un milione è 917,000.

Divis. La terra ferma dell'America inglese colle isole geograficamente annesse comprende quattro

grandi governi, i quali sono:

1. Il Governo di Terra Nuova, che abbraccia la grande Isola di tal nome, sulle coste della quale, e presso il grande Banco detto Banco di Terra Nuova, si fa un' abbondantissima pesca di Baccalà. La cap. è Plaisance, Piacenza sulla costa est. Essa è una piccola città, ma è fornita di un porto vasto, e sicuro, ed è la residenza del governatore.

Il Lambrador o Nuova Brettagna, che è diviso al n.o. dall'isola di Terra Nuova per lo stretto di Belleile. Questo gran paese, è abitato da selvaggi, detti Esquimaux. Gl'Inglesi vi hanno piecoli



<sup>(1)</sup> Non si è calcolato se non quello, che è sufficientemente conosciuto in terra ferma, e non si è avuto conto degli altri possedimenti in altre parti, nè delle isole, che geograficamente non appartengono a questa parto di America.

stabilimenti. Nain sulla costa n-e. è il capo-luogo

dei Fratelli Moravi di questo paese.

La Nuova Galles, che si estende sulla costa della Baja di Hudson. I più importanti stabilimenti inglesi sono Fort York alle foci del fiume Nelson, e Fort Churchille al n. del precedente alle foci del fiume di tal nome.

2. Il Canadà cap. Quebec, fornita di buon porto presso le foci del S. Lorenzo, ha un castello fortificato; e la sua situazione la rende vantaggiosa al commercio. Il Canadà è suddiviso in due governi indipendenti, cioè Alto Canadà, cap. York sul lago Ontario, e Basso Canadà cap. Montreal, città forte su di una isola formata dal fiume S. Lorenzo.

3. Il Nuovo Brunswich all' e. del Canadà, ed al s. del golfo di S. Lorenzo. La cap. ha lo stesso nome, ed è la residenza del governatore.

4. La Nuova Scozia al s-e. del nuovo Brunswick. La cap. è Halifax con ottimo porto, e residenza del governatore. Dipendono da questo governo le isole S. Giovanni, e Capo Breton poste nel golfo di S. Lorenzo (1).

Gli stabilimenti, che l'Inghilterra ha nel Yucatan , ed Honduras nell' America Spagnuola , quelli della Guyana, le isole Bermude, le Lucaje, e le Antille, che le appartengono, saranno descrit-

ti al loro luogo.

FIUMI. I principali fiumi sono il Mackenzie, il quale forma il lago Esclave nel paese degli Esquimaux; prende il cammino n., e si scarica nell'Oceano Artico; il Nelson, ed il Severn che si gettano nella baja di Hudson ; la Columbia , che si versa nel grande Oceano; il S. Lorenzo, che esce dal

<sup>(1)</sup> Si avverta, che tutta la costa o., che gl'inglesi credono loro appartenere , e che hanno variamente divisa , dandole varii nomi , è abitata da nazioni indipendenti.

lago Ontario, e si scarica nel golfo, cui dà il nome.

Lagn. Sono in gran numero i laghi del Canadà; i principali sono Winnipeg, da cui esce il Severn; i laghi Superiore, Huron, Eriè, ed Ontario, i quali comunicano tra loro. È da notarsi, che il fiume Niagara, il quale unisce i laghi Eriè, ed Ontario, uscendo dal primo, e gettaudosi nel secondo i quattro leghe al di sopra della sua imboccatura fa un saldo perpondicolare di 30 tese di altezza, ed il rumore si sente a 4 leghe in giro.

Suolo, e Clima. Il suolo in varii luoghi è fertile, e produce del grano, gli abitanti sono dediti alla caccia, ed alla pesca. Il clima è molto freddo, poichè le nevi cominciano in novembre, e si

sciolgono in maggio.

COMM. Si esportano da questi luogli pelli di animali, e specialmente di castori, alla caccia dei quali si esercitano gli Esquimaux presso i laghi; inoltre piume, oglio di pesci; baccalà, alberi di navi, ed anche grano.

Gov., e Rei. La religione Anglicana è la dominante: tra i naturali del paese vi sono gli idolatri. Nel basso Canadà la Cattolica è osservata dalla

maggior parte.

#### DELL' AMERICA RUSSA.

SITUAZIONE. L'America Russa giace tra il gr. 54 e 'l gr. 57 circa di lat. n., e tra il gr. 208 circa e'l gr. 250 di long. dal merid. dell'isola del Ferro.

Conr. L'America Russa tiene al nord l'Oceano Artico, all'est l'America Inglese, al sud la stessa America Inglese, ed il grande Oceano; all'ovest il grande Oceano, lo stretto di Behring, e l'Oceano Artico.

Sur. e Por. La superficie dell' America Russa,

comprese le isole, che geograficamente le appartengono, si stima di più di 50,000 miglia con una

popolazione di 500,000 an.

Divis. Non si sa la divisione. Gli stabilimenti Russi però sono piccolì, e pochi. Il principale è S. Paolo, piccola città con porto nell'isola Kodjak, o Kikhtack, con un forte, un Metropolitano Russo; una scuola, ed una biblioteca pubblica: Vi si trasportano tutte le pelliccerie dell'America; serve perciò ai Russi di magazzino.

Suolo, e Clima. Il suolo è poco fertile specialmente verso il n. Esso è ingombro di alti monti, tra i quali primeggia il S. Elia — Il clima è freddo.

Comm. Le pelli di animali formano il principale

commercio di questa regione.

Gov., e Ret. Il governo è quello della Russia— La religione per i Russi è la greco-scismatica, i naturali per lo più sono idolatri.

## DELL' AMERICA FEDERATA.

SITUAZ. L'America Federata, o Stati Uniti di America, giace tra il gr. 25 circa, e <sup>1</sup> gr. 54 circa di lat. n., e tra il gr. 252 circa, e <sup>2</sup>l grado 311 circa di long. dal merid. dell'isola del Ferro. Conf. Tiene al nord l'America Inglese; all'est l'Atlantico; al sud il golfo di Messico, e l'America Spagnuola; all'ovest il grande Oceano.

Sur., e Por. La superficie di questa regione è

di 113,800 miglia, con 17,000,000 di abit.

CITTA' CAP. Washington nel territorio di Columbia è la città federale. Questa città fu fabbricata nel 1792 in onore del generale Washington. Essa è la sede del Congresso, e del Presidente, e del vice-Presidente. Giace sul confluente di due fiumi; è distante dal mare, ed i grandi bastimenti montano al suo porto colla marea. Div. L'America Rederata comprende 18 Stati, e 6 territorii appartenenti al Congresso. Eccoli andando dal n. al s.

1. New Hampshire, cap. Concordia fornita di un' accademia. Inoltre Portsmouth con porto, alla

foce del Piscataqua.

2. Massachusset, cap. Boston con porto, e ben fortificata, una delle più commercianti degli Stati uniti. Numera più di 36,000 an. In Cambrindge, che è un suborgo di Boston, avvi la più dotta università degli Stati uniti.

3. Rhode-Island, cap. Provvidenza con porto molto frequentato. Inoltre avvi Newport sull'isola

di Rhode.

4. Connecticut, cap. Hartford sul Connecticut. Inoltre Newhaven con porto, ed un bel palazzo dello Stato.

5. Vermont , cap. Montpellier , che è un gros-

so borgo. Inoltre Burlington piccola città.

6. New-York, cap. Albary. Essa giace sul-P Hudson; è fornita di porto, in cui si fa il più gran commercio degli Stati uniti. Vi è una università, e conta più di 130 m. abit. Le fertili terre di questo Stato, non che le facili comunicazioni ne han fatto progredire la popolazione e l'agricoltura.

7. New-Iersey, cap. Trenton sul Delaware, pel

quale i bastimenti giungono ad essa.

8. La Pensilvania. Questo territorio ebbe tal nome da Guglielmo Penn della setta dei Quacqueri, a eui fu donato da Carlo II re d'Inghilterra. La cap. è Filadelfía sul Delaware, la più commerciante e popolata dopo New-York. Essa è fornita di porto, di università, ed è la residenza di un vescovo anglicano.

9. Delaware, cap. Dover. Inoltre Wilmington

sul Delaware.

ciante sulla baja di Chesapeak. Inoltre avvi Balti-

more con porto molto frequentato, e con un vescovo cattolico.

11. Wirginia, cap. Richmond sul James. Norfolk è una città commerciante, e nella sala dell' assemblea vi è la statua di Washington sculta da Canova.

12. Carolina del nord, cap. Ralegh. Inoltre

Farettevill commerciante.

13. Carolina del sud, cap. Columbia, con un collegio. Inoltre Charles-Ton con porto.

14. Georgia , cap. Milledgeville. Inoltre Augusta piccola città.

15. Tennessee, cap. Nashville commerciante, con un collegio.

16. Kentuchy, cap. Francfort al confluente del Kentuchy nell' Ohio. Inoltre Lexington.

17. Ohio, cap. Columbus sulla sinistra dello Scioto. 18. Nuova-Orleans, cap. Nuova-Orleans su di

un'isola alle foci del Mississipi, con porto.

I territorii che son governati dal Congresso, e che appartengono in comune alla Confederazione, fino a che non avranno una rappresentanza particolare , sono :

La Columbia, cap. Washington. Nel 1814 fu presa, e danneggiata dagl' inglesi. Ma ora si è rinnovata con maggior lusso. La sede del congresso si tiene in un luogo posto nel centro della città, e vien chiamato il Campidoglio. Il Michigan al n.e. della precedente, cap. Detroit presso il lago Erie.

La Luigiana al s. del precedente, cap. S. Louis sul Mississipi. Fu così detta in onor di Luigi XIV,

sotto di cui fu scoverta nel 1585.

Il Mississipi al s., cap. Jackson sul Mississipi

piccola città.

La Florida, che ultimamente dalla Spagna fu ceduta agli Stati uniti forma la parte più meridionale. Essa dividesi in orientale, cap. S. Agostino, ed in occidentale, cap. Pensacola.

Morti, Fiuni, e Lagin. Questo paese è attraversato dal n. al s. dalla catena degli Allegani — I
fiumi principali sono il S. Lorenzo, che divide questo paese dall'America Inglese; il Mississipi, il quale dopo di aver ricevinto il Missuri all'o., l'Ohio
all'e., e varii altri fiumi, e dopo di aver bagnato
porzione del Canada appartenente agli Stati uniti,
e la Luigiana con un corso di circa 1800 miglia,
si scarica nel golfo del Messico per più bocche. La
Columbia, che all'o. divide questi stati dell'America Inglese, e si scarica nel grande Oceano — Il
lago principale è il Michigan, il quale comunica
coll' Maron.

Suolo, e Clima. La parte meridionale di questo paese è fertile in riso, biade, indaco, canape, ta-

bacco, e lino. Il clima è temperato.

COMMERCIO. Si esportano da questi stati legni da costruzione, mele, cotone, tabacco, catrame, trementina, pesce salato, ferro, acciajo, e piante mediciuali. Sulle coste della Florida si pescano le perle.

Gov., e Rel. Il governo di questi stati è Federativo. Esso è formato di varie repubbliche più omeno democratiche, ma indipendenti le une dalle altre, le quali mandano al Congresso i loro Rappresentanti, il Congresso è composto di due camere, una detta Senato, la quale ha per capo il Presidente, e l'altra è detta Camera dei Rappresentanti, alla quale presiede il Vice-Presidente. Circa la religione libero è il culto; e si contano sino a 62 sette diverse.

# DELL' AMERICA SPAGNUOLA.

Struaz. L'America Spaguuola, non comprese le isole, si estendeva dal gr. 42 di lat. n. al gr. 54 circa di lat. s., e dal gr. 244 circa al gr. 300 di long, dal merid, dell'isola del Ferro.

Conf. Il continente dell'America Spagnuola tiene al nord gli Stati uniti, all'est l'atlantico, le Guiane e l'America Portoghese; al sud la Patagonia, e secondo le carte Spagnuole l'Atlantico; all'ovest il grande Oceano.

Sup., e Pop. L'intiera superficie si faceva ascendere a 4 milioni di miglia quadrate con una po-

polazione di circa 16 milioni.

Divis. L'America Spagnuola comprende il nuovo e vecchio Messico, la Guatimala coll'Honduras, e'l Jucatan nell' America settentrionale, la Terra ferma o regno della nuova Granata, il Caracas, il regno del Perù , quello di Buenos-Ayres , e'l Chili nell' America meridionale, oltre alle isole, ed era divisa in varie capitanerie, ma per le ultime guerre civili tutte le suddette parti continentali si sono separate dalla madre patria, e si sono erette in tante repubbliche, che han formato varii stati confederati. Essi sono il Messico, la Repubblica di Guatemala, la Columbia, la Peruviana, ossia, dell' alto Perù , di Bolivia , ossia del basso Perù, della Plata, o Repubblica delle provincie unite dell' America meridionale, il Paraguai, la Repubblica del Chili, inoltre la Patagonia.

# Del Messico.

Corr. Il Messico, compreso il vecchio, ed il nuovo, la nuova e vecchia California, ed il Yucatan, lia per confine al nord le terre, sulle quali pretendono dominare gli Stati uniti; al sud-est la Repubblica di Guatimala; al sud ovest è bagnato dal Pacifico.

Sur. e Por. La superficie del Messico è di 582 m. miglia, con una popolazione di circa 8 milioni di varie razze.

Div. Il Messico forma una confederazione di 15

stati, che prima erano tante provincie. Principiando dal n. sono

1. L' alta California, cap. Monterey presso la

baja dello stesso nome.

2. La penisola di California tra il mar vermiglio. e'l grande Oceano, capo-luogo Loreto sulla costa e. Celebre è la pesca delle perle presso le coste di questa penisola.

3. Il nuovo Messico all' e., cap. S. Fè in mezzo a montagne presso il Rio del Norte.

4. Durango, nuova Biscaglia al s., cap. Durango in un fertile terreno.

5. Sonora all' o. di Durango, cap. Cinaloa, ed

inoltre è da notarsi Culiacan.

6. S. Luigi di Potosi al n.e. di Durango, compreso il Texas; cap. S. Luigi con 12 m. an.

7. Zacatecas al sud di durango, cap. Zacatecas con 35 m. an. presso il tropico di Cancro. Questo paese lia molte miniere di argento.

8. Guadalaxara al s-o. della detta, paese fertile, e ricco di miniere d'oro, e d'argento. La cap. ha lo stesso nome, ed ha 20 m. an.

9. Guananuato all' est della precedente, cap. Guananuato con 70 m. an.

10. Valladolid al s-e. di Guadalaxara, cap. Valladolid, vesc., con 20 m. an.

11. Vecchio Messico al s-e. Questo paese è bagnato dal Pacifico, ed è il più popolato. Fu conquistato alla Spagna da Ferdinando Cortez, cap. Messico con 170 m. an. Essa era la cap. di un grande impero, di cui l'ultimo imperatore fu Montesuma, Ha una università e molti istituti letterarii. Giace in mezzo a due laghi, de' quali uno è di acqua salsa; essi uniti hanno circa 130 miglia di circuito. Si va alla città per cinque grandi strade, nelle quali si osservano degli archi di distanza in distanza per dare il passaggio alle acque. Long. 275, lat. 20 circa. Essa è la cap. di tutta la confederazione. Inoltre Acapulco al s-o., con superbo porto sul Pacifico, molto commerciante.

12. Vera Crux all'e. bagnata dal golfo del Messico, cap. Vera Crux città ben fortificata, con porto.

13. Puebla al s-e. del Messico, cap. Puebla de-

gli Angeli, con 70 m. an.

14. Oaxaca o Guaxaca al so. della detta, cap. Oaxaca, ed altri vogliono, che sia Antequera, città popolata di 14 m. an. Questo paese è ricco di miniere d'oro, d'argento, e di piombo. È abbondante di zucchero, cacao, e cocciniglia.

15. Jucatan al s-e. Essa è una penisola, una parte della quale appartiene agl'inglesi, cap. Merida verso l'estrementa della penisola. Inoltre è da osservarsi Campeche, Campeggio al s-o. di Merida celebre pel suo legno campece.

Monti. I principali monti sono parte delle Andes.

In essi si osservano varii vulcani.

Fiumi. Nella parte n. i principali fiumi sono il Rio del Norte, che scorre dal n. al s., e dopo il corso di 850 miglia si scarica nel golfo del Messico, ed il Rio Colorado, che scorre dal n.e. al s.o., e si versa nel golfo di California.

LAGHI. I principali laghi sono il Teguayo, o lago salato nella nuova California, e quelli di Messico.

Suoto, e CLIMA. Il suolo di questo paese è generalmente fertile. Produce cocco, zucchero, cotone, ananas, biade, olii, vini, e frutti, dei quali generi forma il suo commercio. Abbonda di miniere d'argento, d'oro, e di piombo. Il clima è vario; nella parte s. è caldissimo, eccetto quei luoghi, ove sono alte montagne; nella parte vicino al mare l'aria è malsana.

Gov., e Rel. Le 15 provincie erette in altrettante repubbliche formano una confederazione; ed hanno un governo centrale nella città di Messico. La religione è la Cattolica Romana.

CONF. La Repubblica di Guatemala tiene al nordovest il Messico; è bagnata all'est dal golfo di Hondnras, e dal mar de'Caraibi; al sud-ovest dal Pacifico, ed al sud si estende sino all'istmo di Panama.

Sur., e Por. La sua superficie si può stimare di

circa un milione di miglia, e 485,000 abit.

Div. La repubblica di Guatemala comprende sette stati, cioè 1. Chiapa il più nord, cap. Chiapa città vesc.

ricca, e commerciante.

2. Verapax verso il s-e., capit. Coban. In questo paese trovasi l'animale detto il Danta, che ha denti fortissimi, e la pelle di sei dita di spessezza, la quale quando è secca resiste ad ogni specie di armi.

3. Guatemala al s., cap. Guatemala con 50 m. an. arciv. Questa città distrutta dal vicino vulcano fu nel 1777 riedificata 11 miglia lontano. È fornita di una università, ed è la sede del governo centrale.

4. Honduras verso il s-e., cap. Truxillo con porto sulla costa n.c. Essa è naturalmente forte essendo situata tra due fiumi, e cinta da boschi. La parte meridionale dell'Honduras è soggetta agl'inglesi.

5. Nicaragua al s.o. sul Pacifico, cap. Leon presso un lago dello stesso nome, che ha il flusso e riflusso come il mare. Inoltre Realejo con porto.

6. Costarica al s-e, così detta dalla sua fertili-

tà; cap. Cartago.

7. Veragua all' o. verso il Pacifico, capitale S. Jago.

MONTI, FIUMI, e LAGHI. Le Ande sono le montagne di questo paese. Il principale lago è quello di Nicaragua, ed il siume S. Giovanni gli apre la comunicazione col mar dei Caraibi.

Suolo, e CLIMA, Il suolo è fertile in granone, cacao eccellente, ed ottimo indaco. Il clima è molto caldo, e verso il mare in molti luoghi l'aria è malsana.

Gov. e Rez. Il governo è federativo. La Religione è la sola cattolica romana.

# Della Repubblica di Columbia.

Conf. La Repubblica di Columbia confina al n-o. colla Repubblica di Guatemala per mezzo dell'istmo di Panama, ed è bagnata al n. dal mar dei Cataibi, e dall'Atlantico; all'e. tiene la Gujana, al s-e. il Brasile, al s. l'alto Perù, all'o. il Pacifico.

Sur. e Por. Ha una superficie di circa 900 miglia

con una popolazione di 3,600,000.

Divis. Questa repubblica abbraccia la nuova Granata o Terra Ferma cot regno di Quito, ed il Carucas colla Gujana Spagnuola, ed è divisa in varii dipartimenti, cap. S. Fè de Bogota arc. con università e 47 m. an. Fu già capitale del vicereame della nuova Granata. Meritano osservarsi - Panama presso l'istmo dello stesso nome con porto sul mar del sud. - Cartagena verso il s.e. di Panama con porto sull' Atlantico, e 25 m. an. Maracaibo all'e. della precedente presso il lago dello stesso nome con 22 mila an. Essa è ricca, e commercia di cuoi, di cacao, e di tabacco - Caracas o Caracca all' e. della detta, arc. con porto sul mar dei Caraibi, con università e 50 m. an. Fu già cap. della Capitaneria generale di tal nome. Essa è unita colla bella provincia di Venezuela. Poco distante da Caracas vedesi Porto Gabelo - Quito presso l' Equatore, già capit. del regno di tal nome, con 50 m. an., sono stimate le sue tele di cotone -Guaraquil al sud con porto nel fondo del golfo del suo nome, con 26 m. an.

Monti, e Fiumi. Parte delle Ande somo i monti di questa repubblica. Il fiume principale è l' Orenoco, il quale per più bocche si scarica nell'Atlantico.

Suolo, e CLIMA. Il suolo è generalmente fertile. Il clima è caldissimo.

Gov. e Rel. Il governo è repubblicano. La religione è la cattolica Romana.

· Delle Repubbliche del Perù , della Plata , del Chilì, e del Paraguai.

Le Repubbliche del Perù sono al s. della repubblica di Columbia, tengono all'e. il Brasile, ed all' o. sono bagnate dal Pacifico. Hanno una superficie di circa 600 m. miglia con un milione e mezzo di anime. Esse sono

1. La Repubblica Peruviana ossia dell'alto Perù, la più nord, cap. Lima città ricca ed arc. con 70 m. anime, giace in una grande valle presso un piccolo fiume, per lo quale ha comunicazione col Pacifico, su di cui ha il porto di Callao. Si è resa celebre per la gloriosa S. Rosa di Lima primo siore di verginità di America. - Inoltre è da osservarsi Truxillo al n-o. di Lima con porto sul Pacifico. Fu edificata da Francesco Pizzarro nel 1553.

2. La Repubblica del Basso Perù, capitale Chuquisaca, detta anche la Plata. Sono da osservarsi Cusco al s-e. di Lima, vesc. già cap. dell'impero degl' Incas; e Potosi ricca di miniere di argento.

3. La Repubblica Argentina o della Plata al s-e. Essa ha una superficie di 60 m. miglia con circa 2 milioni di an., cap. Buenos-Ayres sul Rio della Plata, 120 miglia lungi dalla sua foce. Città forte con porto, con università, e 80 m. an. Fu fabbricata da Pietro Mendozza.

La suddetta Repubblica abbraccia la Plata, il Cajo, il Tucuman, e la nuova Repubblica orientale detta Cisplatina, di cui la cap. è Montevideo, città fondata nel 1725 sul Rio della Plata in un piccolo promontorio. Le sue strade sono in linea ret-17

Ferr.Geog.

ta, che tagliano le abitazioni in tante isolette quadre, come in tutte le città di America. Essa è ben difesa.

4. Il Paraguai così detto dal fiume di tal nome, che lo bagna. Esso forma uno stato separato. Cap. Assunzione sul fiume Paraguai, città bella e popolata in un territorio molto fertile in grano e frutti.

5. Il Chilì al sud, paese pieno di Monti, e di vulcani, con più di un milione di abitanti, cap. S. Jago. Fu fabbricata da Pietro di Baldivia in fertile pianura alle falde delle Cordigliere su di un piccolo fiume. - Inoltre la Concezione, bella città arciv. con vasto porto sul Biobio. Fu fondata nel 1550 da Pietro Baldivia, conquistatore del Chilì. - Valparaiso bella città con porto, e circa 20 m. an.

MONTI, FIUMI, e LACHI. Le Andes, o Cordigliere attraversan questi stati dal sud al nord. I principali fiumi sono il Rio delle ammazzoni, che nasce nel Perù , ed entra nell'America Portoghese, ed il Rio della Plata, che nasce nell' America Portoghese, riceve il Panana, e il Paraguai, e si versa nell' Atlantico. - Il lago principale è il Titicaca al n. del Perù meridionale. Ha tal nome da un' isola, ch' è nel suo centro.

Suolo, e Clima. Il suolo di questi paesi è generalmente fertile. Nel Perù è secco, ed arido, eccetto nelle vallate e presso le rive dei fiumi. Abbonda di miniere d'oro e di argento. Nel Perù nasce la pianta detta Chin-China, la corteccia della quale è molto utile per la febbre. Il clima è molto caldo, eccetto nella parte sud, ove è tempera-

to, e nelle vallate.

Gov. e Rel. Il governo è repubblicano. La religione è la cattolica Romana. Vi sono molti idolatri.

SITUAZIONE. La Patagonia, o Terra Magellanica, del suo scopritore, è posta al sud, ed all'est del Chili, e si estende sino allo stretto Magellano. Essa è tutta abitata da popoli indipendenti, e specialmente dagli Araucani, dei quali a suo luogo. In questo territorio sono le Provincie delle Missioni, governo indipendente, che abbraccia 33 paesi, celebri per le missioni dei Gesuiti. La capitale è Paissandù.

#### DELL' AMERICA OLANDESE.

CONFINI. L'America Olandese cioè la parte della Gujana soggetta al Governo Olandese, tiene al nordest l'Atlantico, al s-e. l'America Francese, al sud la Portoghese, all'o. la Spagnuola.

Sur., e Por. L'America Olandese, comprese anche le isole delle Antille, che appartengono ai Paesi Bassi, può stimarsi più di 50 m. miglia con

una popolazione di circa 190 m. an.

CITTA' CAP. La cap. è Paramaribo sul Surinam. È la sede del governatore; ha una superba rada, ed è molto commerciante. Le sue case sono di legno, e numera circa 20 m. an.

La parte n.o. della Gujana Olandese, che abbraccia le tre colonie di Ossequebo, Demerari, e Barbiee, nomi presi dai fiumi, appartiene agli Inglesi, che se ne impadronirono nel 1803.

FIUMI. Il Surinam, il quale ha dato il nome a

questa colonia, è il fiume principale.

Suoto e CLIMA. Il suolo abbonda di frutta; i boschi di cacciagione, di scimie, e di animali di differenti specie. Vi si raccoglie caffè, zucchero, gomma, cotone, tabacco, e legno per tingere.—Il clima è caldissimo. In tutta la Gujana non si osservano che due stagioni, inverno, ed està. Si co-

.260
nosce la loro differenza, da che nell'inverno piove, e nell'està si soffre grande seccità.

Comm. Si esportano da questo paese cotone, tabacco, caffe, zucchero, legno per tingere, inda-

co, e droghe medicinali.

Gov., e Rez. Il governo, e la religione di questo paese sono gli stessi, che nei Paesi-Bassi. Molti naturali sono selvaggi idolatri.

#### DELL' AMERICA FRANCESE.

Conv. L'America Francese, cioè la parte della Gnjana soggetta alla Francia, tiene al n.o. l'America Olandese; all'e. l'Atlantico; al s. l'America

Portoghese; all' o. l' Olandese.

Sur. e Por. Comprese anche le Antille, che appartengono alla Francia, e le due isolette S. Pierre, e Miguelon nel golfo di S. Lorenzo, può avere una superficie di circa 495 miglia, con una popolazione più di 272,500 an.

CITTA' CAP. La cap. è Cajenna su di un'isoletta formata da un fiume di tal nome nella sua imboccatura. Essa è bella, fortificata con porto, ed è

la residenza del governatore.

Fium. La Cajenna, ed il Maronì sono i fiumi principali.

Suolo, e CLIMA. Vedi l'America Olandese. Gov., e REL. Il governo è lo stesso che quello di Francia. La religione è la cattolica. Un gran numero dei naturali professa l'idolatria.

### DELL' AMERICA PORTOGHESE.

SITUAZ. L'America Portoghese, oggi Impero del Brasile, si estende dal gr. 306 circa al gr. 342 circa di long. dal merid. dell'isola del Ferro, e dal gr. 2 di lat. n. al gr. 32 circa di lat. s.

CONF. Essa tiene al nord l'America Spagnuola, la Guiana Olandese, e la Francese, ed è bagnata dall' Atlantico; all'est e bagnata dallo stesso Atlantico; al sud, ed all'ovest tiene l'America Spagnuola.

Sur. e Por. Si stima che abbia una superficie di più di 256,000 miglia con una popolazione di più

di 5 milioni.

CITTA' CAP. La cap. è Rio Janeiro ; lat. 22 54'; long. o. 48.

Divis. L'America Portoghese si divide nelle seguenti Capitanerie generali, le quali soffrono altre suddivisioni.

1. La Capitaneria di Parà, la quale è la più settentrionale, ed è la più estesa, cap. Parà con circa 10 m. an., posta sull'imboccatura del ramo orientale del Rio delle Amazzoni. Essa è fornita di porto molto frequentato; le sue strade sono dritte, belle le sue case, e magnifiche le Chiese.

2. La Capitaneria di Maranham al s-e. di Parà, cap. Maranham di S. Luigi, città forte con porto

sull' Atlantico.

3. La Capitaneria di Fernambuco al s-e. della precedente , cap. Fernambuco , vesc. , con porto , e circa 60 m. an.

4. La Capitaneria di Minas-Geraes al s. della detta, cap. Villa Ricca, al piè di una montagna sul fiume S. Francesco circa 35 miglia al n.o. di Rio Janeiro. Alla sua zecca vien portato tutto l'oro, e l'argento, che si ricava dalle vicine miniere.

5. La Capitaneria di Rio-Janeiro al s. della detta, cap. Rio-Janeiro, città vesc. molto bella, e ricca, fornita di spazioso porto, di un arsenale marittimo, e di una cittadella : l'entrata al porto è difesa da molti fortini. La cattedrale è dedicata à S. Sebastiano, perchè i Portoghesi sotto il regno di D. Sebastiano nel 1558 fecero una tale conquista,

e perciò alcuni chiamano questa città S. Sebastiano. Essa è la residenza dell'imperatore, e numera circa 160 m. an.

6. La Capitaneria di S. Paolo al s-o. della precedente, cap. S. Paolo sotto il Tropico di Capri-

corno, città vesc.

7. La Capitaneria di Rio-Grande al s. , capitale Portallegro. 8. La Capitaneria di Goraz nel mezzo all'o. di

Minas-Geraes, capit. Villa-Boa a piè dei monti. 9. La Capitaneria di Matto Grosso all' o. della

detta, Villa Bella capitale della provincia.

Fiumi. Molti fiumi irrigano questo paese, e per lo più comodamente navigabili : i principali sono il Rio delle Amazzone con i suoi influenti Madeira, Tocantin, ec.; il fiume S. Francesco, l'Uruguar , il quale è ingrossato dal Rio Negro , le di cui acque hanno la virtù d'impietrire i legni, che vi cadono ; ed il Plarana , i quali formano la Plata.

Suolo e Clima. Il suolo è fertile; produce tra gli altri generi zucchero, cacao, vainiglia, caffe, indaco, tabacco, legno per tingere ec.; abbonda di bestiami domestici, e selvaggi, ed è ricco di miniere d'oro, e di pietre preziose. Il clima è sano, ma caldo assai.

Comm. Il commercio è molto florido. Si esportano da questi luoghi zucchero, vainiglia, pietre preziose, oro, perle, balzamo, salsapariglia, indaco,

legno detto del Brasile, ebano ec.

Gov. e Rel. Il governo è monarchico ereditario temperato. L'attuale sovrano è D. Petro II. La religione dominante è la cattolica romana. Vi sono però molti idolatri.

SITUAZ. Le Nazioni più o meno selvagge dell'America, e che vivono in una certa indipendenza, si trovano nei territorii, che gli Europei, e gli Anglo-Americani, considerano loro appartenenti.

Sur. e Por. Nulla si sa di preciso della estensione del territorio, nè del numero degl'individui.

Divis. Il numero di queste nazioni è così grande, che sarebbe difficile l'individuarle tutte, ci contenteremo di accennare le principali. Esse sono prin-

cipiando dal sud.

1. I Patagoni, i quali occupano l'estremità s. dell'America meridionale detta da essi Patagonia, e Terra Magellanica da Ferdinando Magellano portoghese, il quale la scovrì nel 1520. La loro statura, secondo vien riferito, è più alta della nostra in generale, ma non tale, quale han voluto farci credere alcuni viaggiatori. Vivono di caccia, e di pesca. Sono divisi in Molucchi, Puclei, ed Arancani. Questi ultimi vivono nelle fertili terre del Chilì o Chile. Essi sono i più civilizzati tra le nazioni selvagge. Gli Araucani, che si estendono tra i fiumi Biobio e Valdivia tra la Cordigliera e l'Atlantico, hanno per capo il Toqui, il quale non riconosce altra autorità sopra di se, se non quella del Congresso generale delle quattro provincie, nelle quali si divide il paese; S. Giuliano è il loro miglior porto.

2. I Cortados, i quali sono nel Brasile, e for-

mano un vasto Stato alleato dei portoghesi.

3. I Caraibi nella Gujana Spagnuola, Olandese, e Francese. Essi sono di colore olivastro, ed hanno la fronte, ed il naso schiacciati.

4. I Gohairos nel Caracas. Essi son numerosi, ed i più conosciuti nell' America Spagnuola.

5. Gli Anachi all' e. ed all' o. del Nuovo Mes-

6. I Greks all' o. degli Stati uniti. Essi sono semi-barbari, ed alcuni hanno delle piccole città.

7. I Sioux tra il Missuri, ed il Mississipi. Essi formano una potente confederazione, e per lo

più sono dediti all'agricoltura.

8. Gl' Irocchesi con altri popoli nel Canadà intorno al lago Ontario. Sono essi guerrieri, ed unitira loro. Allorchè vanno alla guerra si dipingono il volto, acciò l'inimico non si possa accorgere, se essi dan segno di paura. Si hanno dato uno statuto, in virtù del quale l'amministrazione degli affari dello Stato è affidato ad un Senato, ed il potere esecutivo ad un capo eletto per 4 anni, ed assistito da 3 consiglieri responsabili. Il potere giudiziario è attribuito a 3 gran giudici eletti per 4 anni.

9. Gli Esquimali, i quali vivono specialmente nel Labrador, e nel Groenland, ed anche nell'alto Canadà. Hanno essi lunghe barbe, e mangiano

carne cruda.

Comm. Fra tutti questi selvaggi gli Esquimali e gl'Irachesi fanno gran commercio di pelliccerie,

specialmente di castori.

Gov. e Rel. Vario è il governo presso queste Nazioni, alcune sono regolate da capi elettivi detic Cacichi, altre da un consiglio dei più vecchi ec. — La loro religione per lo più è idolatra. Vi sono però molti, che hanno abbracciato il Cristianesimo, come sono gl' Irochesi, che vivono sulle montagne di Mont-Real, e gli Araucani nella Patagonia ec.

Le isole, che geograficamente appartengono all' America sono in gran numero, e si rattrovano nell' Oceano Artico, nell' Atlantico, e nel Grande Oceano.

Nell' Oceano Artico sono

1. L'Arcipelago di Spitzberg sotto il gr. 76 circa di lat. Esso fu scoverto nel 1596. Il clima è freddissimo. Non vi si osservano che poche renne. I Russi vi hanno un piccolo stabilimento per far la pesca delle balene

2. Il Gruppo delle sette sorelle al s-e. di Spitz-

berg. Esso è formato da 7 isole deserte.

Nell'Oceano Atlantico, oltre a quelle isole, delle quali si è parlato nella descrizione degli Stati

continentali, le altre sono:

1. Le Bermude, sotto il gr. 31 circa di lat. n. Esse sono occupate dagl'inglesi, delle quali la più grande è S. Giorgio, ove vedesi una città dello stesso nome con porto. La grandezza delle tartaruglie di queste isole è prodigiosa.

2. Le Lucaje al s-e. della Florida Esse sono 700, molto piccole. Furono le prime ad essere scoverte dal Colombo. Gli Spagnuoli ai quali per la maggior parte appartenevano, avendole spepolate, le abbandonarono. Sono ora sotto gl'inglesi, e 7 solo lanno abitanti. La Provvidenza è la maggiore, nella quale vedesi Forte Nassau, sede del governatore. L'isola di Bahama dà il nome ad un canale, che la divide dalla Florida.

3. Le grandi Antille al s. delle Lucaje: esse sono 4, cioè Cuba, Giammaica, S. Domingo

oggi Haiti e Porto Ricco.

Cuba è la più grande. Essa ha 500 miglia circa di luughezza sopra 63 circa di maggior larghezza. Cristoforo Colombo la scovrì nel t494. Essa appartiene agli Spagnuoli. Abbonda di pappagalli, pernici, e tortorelle, e vi si raccoglie eccellente tabacco. La cap. è Avanà sulla costa n., città forte, con porto nel golfo del Messico, con università, e più di 60 m. an. Essa è la residenza del capitan generale.

Giammaica al s. di Cuba. Essa fu scoverta dal Colombo nel 1494. Appartiene agl' inglesi, i quali ne scacciarono i Spagnuoli nel 1655. Produce zucchero, cacao, vainiglia, cannella, salsapariglia, cassia, e gran quantità di altre droghe, ed erbe medicinali. I boschi abbandano di alberi per tinture, e per la marina. Capitale Kingston con porto

e 30 m. abitanti.

' San Domingo all' e. di Giammaica. Fu scoverta dal Colombo nel 1402. Ha una lunghezza di circa 300 miglia, la sua media larghezza è di circa 75 miglia, ed è quasi tutta circondata da scogli pericolosi. Produce tabacco, cocciniglia, zucchero, cotone, vainiglia, aloè, e frutti. Poco vi allignano le viti. Vi è qualche miniera di oro, e di argento, e di cristallo. Era prima divisa in parte est appartenente agli Spagnuoli, ed in parte o. appartenente alla Francia, ma i Negri essendosi rivolta. ti si sono impadroniti della parte appartenente alla Francia, e ne hanno formata una repubblica col nome di Haiti antico nazionale nome dell'isola. cap. Haiti sulla costa n. La parte appartenente alla Spagna ha una popolazione di 050,000 an., ed ha per cap. S. Domingo, vesc., con porto, università, e 20 m. ab.

Porto Ricco all'e. di S. Domingo appartiene agli Spagnuoli. La cap. è S. Giovanni di Porto Ricco. Fu scoverta dal Colombo nel 1493, è piena di alte montagne, e vi si raccoglie zücchero, e cassia. 4. Le piccole Antille, dette Carathi e Cannibali dal nome dei loro abitanti, principiano all'e. di Potto Ricco, e formano una curva, la quale si estende sin sopra le coste della Gujana. Appartengono agl'Inglesi, Danesi, Svedesi, ed Olandesi.

Le Antille Inglesi sono Tortola, Annegada; Virgingonda, Anguilla, S. Cristoforo, la Dominica; Montserrat, S. Lucia, Antigoa, che ha per cap. S. Giovanni città fornita di porto e fortificata; Barbada che ha per cap. Bridge-Town, città forte con porto sulla costa o. Quest' isola è fertilissima in canne da zucchero, indaco ec., ed è la più considerevole colonia degl' inglesi nelle Antille. Inoltre S. Vincenzo, Granata, e Tabaco cedute all'Inghilterra dalla Francia; la Trinità fertile in zucchero, e tabacco, ceduta dalla Spagna.

Le Antille Francesi sono la Guadalupa, Deciderable, Maria Galante, les Saintes, e la Martenicae celebre pel suo caffè. In questa isola si osservano Port-Royal sulla costa s., città fortificata, residenza del governatore, con porto, in cui si fa gran commercio di caffè, zucchero, di cacao, di cassia e di scaglie di tartaruga; e S. Pietro sulla

costa e., con porto.

Le Antille Danesi sono S. Tommaso, S. Giovanni, c S. Croce. Quest'ultima è al s-c. di Porto Ricco, ed ha per cap. Christianstadt con porto, in essa risiede il governatore Danese.

Gli Svedesi non posseggono, che l'isola S. Bartolommeo, la quale è al n-e. di S. Croce. La cap.

è Gustavia, con porto.

Le antille Olandesi sono S. Eustachio, Saba, e parte di S. Martino, che sono all'e. di S. Croce, Aves, Bonaise, Aruba, e Curacao, che ha per cap. Willemstadt con porto, le quali sono all'o, della Margherita.

5. Le Malvine all'e. dello stretto Magellanico.

Esse sono quasi tutte deserte.

L'isola di Chiloè sulle coste del Chilì, la quale numera circa 40 m, abit. Il capo-luogo è Castro; ma la situazione più importante è San Carlos, ove la rada è l'unica dell'isola.

6. La Terra del Fuoco divisa dall'America meridionale per lo stretto Magellano. Gli abitanti sono detti Pecherais di bassa statura. Al s-e. di quest' isola giace l' Isola degli Stati, in cui gl'inglesi han fondata una colonia per la pesca delle balene.

7. La Georgia, ch'è una grande isola; e quella di Sandwich al s. della detta sono esse coverte sempre di neve, e deserte.

8. La Nuova Schetland, ch'è la terra più australe scoverta nel 1819, e si suppone essere una

grande isola.

Nell' Oceano Pacifico si osservano varii gruppi d'isole, le quali non offrono cose da notarsi. Le più settentrionali come le Aleuti ec., appartengono all' America Spagnuola.

FINE



# INDICE.

| DELLA GEOGRAFIA IN GENERALE pag. 5                           |  |
|--------------------------------------------------------------|--|
| Della figura della terra, e della spiegazione del Globo » 6  |  |
| Delle linee, che si osservano tirate sul Globo artificiale a |  |
| Delle Zone, e dei Climi » 10                                 |  |
| Delle Carte geografiche » 11                                 |  |
| Dei gradi di longitudine , e latitudine» 12                  |  |
| Spiegazione de' termini, che i geografi danno alle parti del |  |
| Globo terraqueo considerate fisicamente » 15                 |  |
| Nomi dati alle parti della terra » ivi                       |  |
| Nomi differenti dati alle parti delle acque » 16             |  |
| Spiegazione dei nomi dati alle parti del globo considerato   |  |
| politicamente» 17                                            |  |
| Divisione morale del globo                                   |  |
| Delle misure itinerarie                                      |  |
| Divisione del globo in Continenti, ed Oceani » ivi           |  |
|                                                              |  |
| DELL'EUROPA.                                                 |  |
| Del Portogallo                                               |  |
|                                                              |  |
| Della Spagna » 27                                            |  |
| Dell' Italia in generale                                     |  |
| Del Regno di Napoli e Sicilia » 36                           |  |
| Dello Stato Pontificio                                       |  |
| Della Repubblica di S. Marino » 62                           |  |
| Del Granducato di Toscana Divi                               |  |
| Del Ducato di Lucca » 65                                     |  |
| Del Ducato di Massa e Carrara vivi                           |  |
| Del Ducato di Modena                                         |  |
| Del Ducato di Parma 87                                       |  |
| Del Regno Lombardo-Veneto » 68                               |  |
| Del Regno Sardo 72                                           |  |
| Dell'Isola di Corsiea » 75                                   |  |
| Del Gruppo di Malta 76                                       |  |
| Delle Isole Jonie » 77                                       |  |
| Della Turchia Europea » 78                                   |  |
| Della Monarchia Greca » 84                                   |  |
| Della Monarchia Francese                                     |  |
| Della Repubblica di Andorra » 95                             |  |
| Della Monarchia Belgica » ivi                                |  |
| Della Monarchia di Olanda                                    |  |
| Della Confederazione Elvetica, o Svizzera » 101              |  |
| Della Confederazione Germanica                               |  |
| Del Regno di Baviera » 108                                   |  |
| Del Regno di Wurtemberg                                      |  |

| 270                                                            |
|----------------------------------------------------------------|
| Dei Principati di Hoenzollern » 110                            |
| Del Granducato di Baden p ini                                  |
| Del Princiato di Liechtenstein » 111                           |
| Possessioni della Casa d' Assia                                |
| Della Città libera di Francfort » 113                          |
| Del Ducato di Nassau » ivi                                     |
| Del Principato di Waldeck » 114                                |
| Delle possessioni della Casa di Sassonia del ramo Ducale » ivi |
| Delle possessioni della Casa di Schauenburgo » 115             |
| Dei Principati di Reuss » ivi                                  |
| Del Regno di Sassonia » 116                                    |
| Dei Ducati della Casa di Anhalt                                |
| Dei Principati di Lippa » ivi                                  |
| Del Regno di Annover » 118                                     |
| Del Ducato di Brunswick                                        |
| Del Granducato di Oldemburgo                                   |
| Della Città libera di Brema                                    |
| Della Città libera di Amburgo                                  |
| Dei Granducau della Casa di Mecklemburgo » ivi                 |
| Della Città libera di Lubecca                                  |
| Della Monarchia Prussiana » 121 Dell' Impero d' Austria        |
| Del Regno di Polonia                                           |
| Della Monarchia Brittannica                                    |
| Della Monarchia Danese                                         |
| Della Monarchia Svedese 145                                    |
| Dell' Impero Russo                                             |
|                                                                |
| DELL'ASIA.                                                     |
| 41.4                                                           |
| Dell' Asia Russia » 162                                        |
| Dell'Asia Turca» 165                                           |
| Della Regione del Caucaso » 173                                |
| Dell' Arabia » 176                                             |
| Della Monarchia Persiana » 179                                 |
| Del Regno di Kandahar » 182                                    |
| Della Tartaria Indipendente » 184                              |
| Dell' Impero Cinese » 185                                      |
| Dell'Impero del Giappone » 188                                 |
| Dell' India citeriore » 190                                    |
| Dell' India ulteriore n 197                                    |
|                                                                |
| DELL'OCEANICA.                                                 |
| T. II. THU .                                                   |
| Delle Filippine                                                |
| Delle Garoline                                                 |
| Delle Marianne 203                                             |
|                                                                |

| 271                                                                      |   |
|--------------------------------------------------------------------------|---|
| Dell' Arcipelago di Sandwick                                             |   |
| Del Gruppo di Sumatra » ivi                                              |   |
| Della Maluacha 206                                                       |   |
| Delle Molucche                                                           |   |
| Dell Arcipelago di Lillor                                                |   |
| Dell'Arcipelago della nuova Guinea                                       |   |
| Della Notasia, o nuova Olanda                                            |   |
| Della Notasia, o nuova Gianda                                            |   |
|                                                                          |   |
| Delle Sporadi » 211 Nuove scoverte nell'Oceanica » ivi                   |   |
| Nuove scoverte nell'Oceanica                                             |   |
| DELL'AFRICA.                                                             |   |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                  |   |
| Dell' Egitto                                                             |   |
| Della costa di Barberia » 218                                            |   |
| Dol gran Deserto di Sahara 223                                           |   |
| Della Senegambia                                                         |   |
| Della Costa della Guinea » 225                                           |   |
| Della Cafreria » 221                                                     |   |
| Delle Coste di Zanguebar, e di Aian » 229                                |   |
| Dell'Abissinia » 230                                                     |   |
| Della Mukia a della Troploditida                                         |   |
| Della Nigrizia o Sudan » 232                                             |   |
| Delle Terre incognite » 235                                              |   |
| Della Nigrizia o Sudan 232 Delle Terre incognite. 235 Delle Isole. 5 iti |   |
| DELL'AMERICA.                                                            | _ |
|                                                                          |   |
| Dell' America Danese » 243                                               |   |
| Dell' America Inglese 245                                                |   |
| Dell' America Russa » 247                                                |   |
| Dell' America Federata » 248                                             |   |
| Dell' America Spagnuola                                                  |   |
| Del Messico » 252                                                        |   |
| Della Repubblica di Guatimala 255                                        | • |
| Della Repubblica di Columbia » 256                                       |   |
| Delle Repubbliche del Perù della Plata, del Chilì, e del                 |   |
| Paraggai » 257                                                           |   |
| Della Patagonia » 259                                                    |   |
| Dell' America Olandese » ivi                                             |   |
| Dell' America Francese » 260                                             | • |
| Dell' America Portoghese » ivi                                           |   |
| Delle Nazioni indipendenti » 263                                         |   |
| Delle Isole dell' America » 265                                          | , |

Fine dell' Indice.

## CONSIGLIO GENELALE

DI

#### PUBBLICA ISTRUZIONE.

Napoli 15 Marzo 1854.

Vista la dimanda del tipografo Saverio Giordano con che ha chiesto di porre ha stampa l'opera intitofata; Elementi di Geografia moderna dell' Abate Alessandro Ferrari:

Visto il favorevole parere del Regio Revisore P. M. Cavaliero

Giuseppe Ferrara:

Si permette che la suddetta opera si ristampi; però non si pubblichi senza un secondo permesso, che non si darà so prima lo stesso R. Revisore non avrà attestato di aver riconosciuto nel confronto esser l'impressione uniforme all'originale approvato.

It Presidente

Il Segretario
GIUSEPPE PIETRACOLA



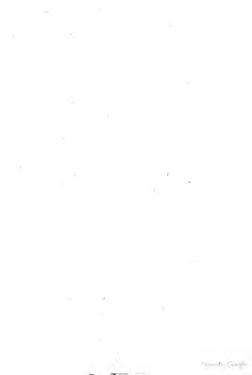



